

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

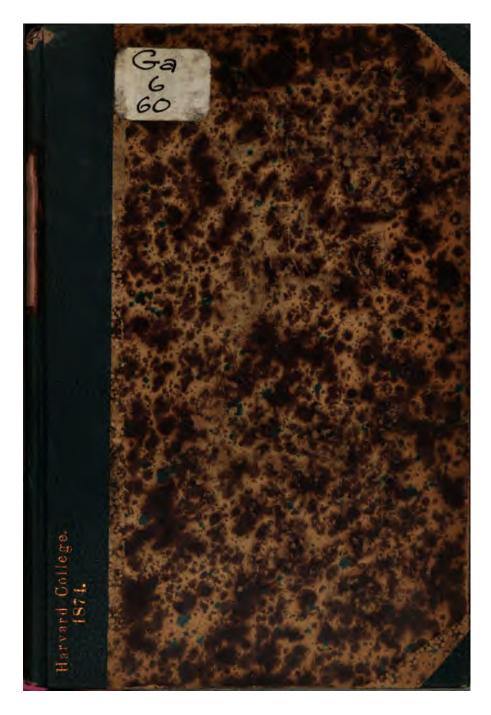



Ga 6.60.



THE GIFT OF

STEPHEN SALISBURY,

OF WORCESTER, MASS.

(Class of 1817).

30 July, 1877.

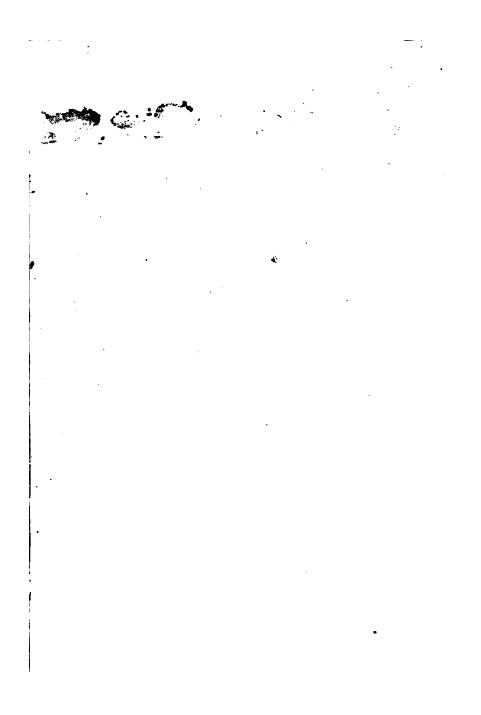

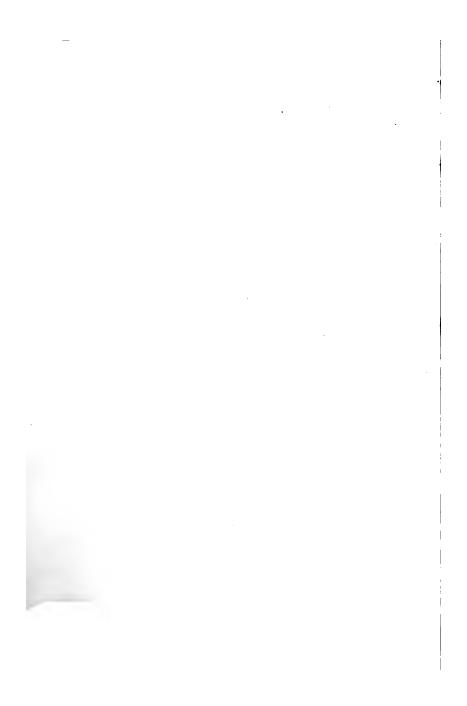

# AENEAR Facticus

## COMMENTARIUS POLIORCETICUS

RECENSITY

ARNOLDUS HUG.



LIPSIAE,
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERL
MDCCCLXXIV.-

gal. 60.

1879, 2 1/130. Intimumy grind.

LIPSIAE TYPIS B. G. TEUBNERI.

# THEODORO FRATRI CARISSIMO.

/ . . • `

### PRAEFATIO.

In Aenea Tactico constat, postquam unici testis Medicei codicis lectiones Hercheri in usum nuper denuo ab Iosepho Mueller accuratissime exploratae sunt, emendandi subsidia potissimum esse petenda e coniectura: quam saepissime adhiberi et posse et debere in hoc scriptore, cuius oratio librariorum aliorumque qui legerent et tractarent et licentia et incuria miserrime habita est, cum prioribus editionibus tum praecipue recentissima Rudolphi Hercher, quae Berolini prodiit anno MDCCCLXX, luculento profecto demonstratum est exemplo. Qui uir acutissimus cum primus intellexisset purgari posse Aeneae orationem labibus illis indignis, quibus ante eum erat commaculata, restitui posse rejectis sordibus ueram scriptoris imaginem. qualem fuisse et aetas testatur qua uixit et bona qua fruebatur apud ueteres existimatio, ego quid noua hac editione, quae pars esset bibliothecae Teubnerianae, etiam post Hercheri eximiam operam praestare posse mihi uiderer, fusius exposui libello, cui inscriptum est "Prolegomena critica ad Aeneae editionem", edito illo ad sacra anniuersaria uniuersitatis Turicensis huius anni indicenda\*). Ad haec igitur Prolegomena indice locorum tractatorum munita relegatos uelim eos lectores, quorum intersit causas cognoscere, quibus adductus aut coniectando locos quosdam mutandos

<sup>\*)</sup> Venum dat libellum B. G. Teubnerus.

aut aliorum et ueterum et recentiorum supplementis

uel interpretamentis purgandos putarim.

Hanc autem editionem ad exemplar Hercherianae institui ita, ut, quae Hercherus sub marginem relegarat, paucis exceptis sub margine relinquerem, ea autem, quae ex Aeneae oratione, qualem uir ille doctissimus constituerat, uel aliorum uel meae ipsius coniecturae obsecutus item expungenda haberem, cancellis tantum notarem, et quo melius distinguerentur, minoribus imprimenda curarem litteris. Quod si quis mihi obiecerit, aut omnia, quae uel ante Hercherum uel in eius editione uel post eum iure mihi uisa essent ab Aenea abiudicata uel abiudicanda, sub marginem mihi fuisse releganda, aut omnia pariter circumscribenda cancellis, id facile concedam, si rem ipsam spectes, a me fieri potuisse. Illud autem quominus facerem prohibebat siue modestia quaedam siue metus ne, cum uix crederem audaciae crimen me effugiturum, qui etiam longiores grauioresque partes easque partim haud ineleganter scriptas in dubitationem uocassem, cumulus audaciae esse uideretur, si nulla quodammodo lectori optione data statim eas extirparem. nefas esse ducebam, quae Hercherus certissimis usus argumentis eaque plerumque etiam barbaro loquendi genere insignia ex Aeneae oratione stirpitus remouerat, denuo in eam inserere. Ratio autem a me inita defenditur etiam eo, quod pars eorum, quae ego habeo pro interpolatis, aliud produnt interpolationum genus.

De coniecturis, quibus aut in orationem ipsam recipiendis aut in adnotatione commendandis commemorandisue ab Herchero discessi — sunt autem longe plurimae aut a Sauppio in "Goetting. gel. Anzeigen" anni MDCCCLXXI aut a me ipso excogitatae — eo breuius nunc agere in animo est, quod mearum complures in quarto Prolegomenon capite tractatae sunt: unum liceat in memoriam reuocare quod Hercherus ipse praefatus est: "periculose coniectanti ueniam dabunt quicunque corpori similiter

ulcerato manum admouerunt". Sufficiant igitur haec. De loco perdifficili XL 7, quem interpolatori tribuo, a sententia Proleg. p. 7 proposita ita nunc discedo, ut nec lacunam post τον δε ετερον έπι τῷ ἀριστερῷ esse statuam nec soloecismum in eis quae sequuntur καὶ οι ἄλλοι κατὰ ταὐτά: correxi enim: καὶ τὸν ἄλλον κατὰ ταὐτά net reliquum h. e. tertium item (h. e. item ac secundum dextro humero gerere hastam). Quod me monuit Hertlinus uir doctissimus ipseque de Aenea optime meritus in censura quam de Prolegomenis meis egit (inserta Ienens. Annal. litter. huius anni num. 29). XXXI 20 pro corrupto τοῦτο non licere scribere τούτου ώδε, sed aut ώδε solum aut τούτου τόδε, id ipse interim senseram: scriptum enim est in editione  $\tau \circ \dot{\tau} \circ \tau \circ \nu \sim \dot{\tau} \circ \dot{\sigma} \circ$ suasit ut II 2 in eiciendis τὸ πόλισμα duabus uocibus subsisteretur. Quod autem contendit X 24 έπιτρέπειν, quod conieci pro corrupto ἐπιρφείν, uerum esse non posse, cum non significaret "negotiis aliquem onerare" sed "confidere alicui aliquid", id confecturae meae obstare nego, cum amicitiae specie et honoris negotia talia imponenda esse obsidum propinquis edoceamur cum re ipsa tum διὰ προφάσεων et άνυπόπτως uocibus; λειτουργίας deinde έπιτρέπειν eodem modo dicitur ac φυλακήν έπιτρέπειν apud Thucyd. et sim. Ad X 5 denique cum concederet Hertlinus, si, quod feci, Sauppio obtemperaremus ἀποκινη in ἀποκτείνη mutanti, esse mecum haec uerba ἐὰν δὲ ώσι — ἔσται in § 16 transponenda, ratus tamen est seruari loco suo posse, si pro ἀποκινῆ scriberetur αὐτοῖς κοινωνῆ. Obstat autem huic coniecturae cum uerborum à éxáστω τούτων έσται significatio, quibus non poena, sed praemium notetur, tum praecipue quod si ita uerba constitueris, ut uoluit Hertlinus, mera repetitio deprehendetur in eis quae sequuntur καλ έὰν τίς τινι τῶν φυγάδων συγγένηται η έπιστολας πέμψη η δέξηται, είναι τινα κινδυνον η έπιτιμιον αύτω.

Humanissime certiorem me fecit Hercherus

ipse epistula ad me data, ex qua cum uoluptate percepi uiro illi excellentissimo, qui uiam in Aenea mihi praeiuerat, rationem quam ingressus sum me probasse, in quibusdam exemplaribus editionis suae minoris receptam esse I 2 L. Dindorfii praeclaram coniecturam, qua in uerbis τὰς τῶν πολεμίων διαβάσεις scripsit τῶν ποταμῶν. Idem deinde mihi adsentiens Proleg. p. 38 in I 8 allas uocem desideranti simpliciter legendum proponit είς τὰς ἄλλας ἐν τῆ πόλει εὐρυχωρίας articulo seruato quem ego in ἄλλας mutaui, ἄλλας autem ipsam in ovoas codicum lectione latere ratus. Addo denique in III 1 κατὰ πολυπλήθειαν δὲ φυλῆς έκάστης τὸ μέγεθος τοῦ τείχους φυλαττόντων me Hertlini coniecturae τὸ μέρος τοῦ τείχους quamuis probatae etiam Herchero ideo non accessisse, quod participium ad τὸ τείχος pertinens desidero, ex quo pendeant κατὰ πολυπλήθειαν δὲ έκάστης φυλῆς uerba; nec enim possunt haec cum φυλαττόντων uerbo con-At poteram etiam μερισθέν τὸ τείχος uel μερίσαντες τὸ τείχος scribere; utcunque uero statuas de his uerbis, certum hoc esse uidetur, quasi appendicis uel correcturae instar praecipi, ut, quae partes muri antea generaliter distinctae sint, eae, postquam sorte sua cuique tribui obtigerit, nunc accuratius circumscribantur secundum tribulium cuiusque tribus Simili modo uides in participio ipso uim maximam esse positam XXXVII 3: χοη δε γνωςίσαντα καθ' δν τινα τόπον ύπορύσσουσιν, άνθυπορύσσειν; ut uernacule uertendum sit hoc de quo agimus enuntiatum "Jedoch soll man beim Beziehen der Wache vorerst die Theile der Mauer nach der Stärke jeder einzelnen Phyle abgrenzen".

De atheteseon rationibus postquam satis exposui in Prolegomenis, adnotandum mihi uidetur hoc loco praeter illas de quibus in libello isto egi, me in editione ipsa hanc emendandi uiam ingressum esse his locis: Hercheri ipsius suspicionibus obsecutum, quas dubitanter proposuerat IV 7. X 15. XI 1.

XXII 11, 13. XXIII 2 (in idem incideram Prol. p. 38 nescius praeceptum iam esse ab Herchero Herm. VII p. 242). XXIV 18. XXVIII 6 (κατὰ Ἑλλήσποντον). XXIX 4. XXXI 23, 24, 28, Sauppii sententiae VIII 1. X 6. XI 7. XII 3. XVII 1, 3. XXXVIII 7; ex mea denique coniectura X 19. XVIII 9. XXI 2. XXVI 6. XXXI 15, 22, 27, 31. XXXII 1. XXVIII 6 extr. XXXIII 1. XXXV. XXXVIII 2. XXXIX 6. XL 5. Sunt autem fere omnia haec leuioris illius generis interpolationum, cuius alia exempla attuli in II cap. Prolegomenon p. 23-34. Quamquam nescio an in nonnullis, paucis quidem, horum locorum etiam longius aliquanto progredi debuerim: haud enim iniuria me quibusdam locis etiam grauiora et longiora Aeneae orationi interposita esse statuisse efficitur etiam adsensu quem hac de re et publice tuli ab Hertlino in censura supra laudata, qui doctus uir disertis uerbis me sibi persuasisse de capite XVI dixit, et priuatim epistulis ad me datis et ab Herchero et ab Adolpho Kirchhoff, uiro laude mea superiori, qui mecum consentire se adfirmauit de XVIII 13-22. tasse debebam XXII 26 etiam extrema uerba ἀμινδύνων — ὀχλεΐν expungere. In XXXIII 1 non abest suspicio quin haec sola ab Aenea profecta sint: χρη δε ταϊς προσαγθείσαις χελώναις έπιχειν πίσσαν καί στυππείον και θείον επιβάλλειν, επειτα πιμπράναι ταύτα ώδε ceteris quotquot uerba in medio sunt ejectis. Idem enim interpolator qui in fine capitis illa êx τῶν έγγύτατα οἰκιῶν καθαιροῦντα, quae iam Hercherus una cum aliis eiecit, hausisse uidetur ex Thuc. II 75, 4: ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν καθαιροῦντες, poterat ex eodem II 77, 3 υλης φακέλους haurire. Caput VII non sum ausus cancellis includere quamquam in adnotatione haud dissimulaui suspectum mihi uideri totum. Suspicionem mouebat ante omnia § 3: ἐπειδὰν δὲ τούτοις σημανθη ἀπιέναι, ούτως τοῖς ἐν τῆ πόλει ζσημαίνειν δειπνοποιεϊσθαι το δε τρίτον σημαίνειν είς φυλακήν ιέναι ώς δε δεί ταῦτα γίγνεσθαι και ώς αίσειν τούς φουκτούς, έν τη Παρασκευαστική βίβλφ πλειόνως είρηται. όθεν δεί την μάθησιν λαμβάνειν ίνα μη δίς περί των αύτων γράφειν συμβή. In omibus postquam Hercherus iam in dubitationem uocauit καλ ώς αζοειν τοὺς φουκτοὺς uerba, quae huc sane non pertinent, interpolationem sapere uidentur haec:  $\delta \theta \epsilon \nu \delta \epsilon \tilde{\iota} - \sigma \nu \mu \beta \tilde{\eta}$ . Quod deinde in hac paragrapho narratur idem est atque quod inuenitur XVIII 1: όταν δε οι έκπορευθέντες παραγένωνται και δείλη γίγνηται, σημαίνειν δειπνοποιεϊσθαι καὶ εἰς φυλακὴν lέναι, hoc discrimine solo, quod quibus rebus idem signum constituendum dicitur XVIII 1, eisdem constituantur hoc loco duo diuersa (τὸ δὲ τρίτον). His uel similibus opinor difficultatibus permotus Kirchhoffius ad me scripsit se totam hanc paragraphum postea ab alio additam putare: additam autem esse, postquam errore uel alia causa capita VII (1-2) et XVIII-XXVII, quae olim sibi fuissent contigua, separata essent interpositis capp. VIII - XVII. Qua de re sibi certum esse, quamquam, ubi inserenda essent VIII - XVII, non satis liqueret. Hanc autem uiri eruditissimi et sagacissimi coniecturam de turbato quorundam capitum ordine illustrare liceat ipsis Kirchhoffii uerbis quibus de rerum ab Aenea tractatarum ordine quid sentiret mihi per litteras exposuit:

"Die Disposition der Stuecke VI—VII und XVIII

—XXVII ist einfach folgende:

Organisation des Wachdienstes bei Tage (VI), Zurückberufung der wachrend des Tages in der Erntezeit ausserhalb beschaeftigten Stadtbewohner mit Sonnenuntergang (VII).

Nach deren Eintreffen 1) allgemeines Abkochen, 2) Antreten der Mannschaften zum Wachdienst wachrend der Nacht und zunaechst 3) Verschluss der Stadtthare (XVIII 1)

Stadtthore (XVIII 1).

Details ueber Thorwachten und was damit zusammenhaengt (XVIII 2 — XX 4). Demnaechst Aufziehen der Wachen mit Ausge-

bung der Parole (XX 5).

Nachtraegliche Details ueber Einrichtung der Nachtwachen, Patrouillen, panische Schrecken und Parole (XXI—XXVII 14).

Abloesung der Wachen mit Tagesanbruch

(XXVII 15)."

Inde igitur cum mecum consentiret de eiciendis eis quae eicienda esse dixi in Prolegomenis XVIII 13-22. XX 1. XXI 1. XXII 1, 8, 10, 19, 26 (de XXII 25 sese dubitare). XXIII 2. XXIV 7-8, 17-18. XXVI 9, 10. XXVII 3, se tamen non probare, quod etiam XXVII 15 remouere uellem "welcher Paragraph mir keine Schwierigkeiten bereitet und den ich sogar nothwendig brauche"; ceterum putare se totum caput XXIII in falsum locum irrepsisse: liberum ergo sibi iudicium reservare de XXIII 7-11, quae interpolatori tribuissem; addendum deinde VII 1  $\mu \dot{\eta}$  negationem

ante πόροω aduerbium esse expungendam.

Haec Kirchhoffius; quem uides έκπορευθέντας illud XVIII 1, quod spectare puto ad omnes qui qualibet de causa e. gr. etiam auxilii ferendi ex urbe interdiu profecti sint, explicare de illis qui capite VII frumentatum ex urbe exire dicuntur. Pereleganti autem huic coniecturae, quamquam si, quod spero fore, Kirchhoffio placuerit longius exponere de turbato quem putat rerum tractarum ordine, fieri facile poterit, ut in eius partes sit transeundum, quominus statim accedam prohibet praeter alia quod mihi non uidetur in sola § 3 capitis VII expungenda posse subsisti. Hanc enim si exemeris, uix habebit quo spectet illud πρῶτον μὲν § 2: nec enim ueri simile respondere ei ἐὰν δὲ — πόλιν uerba sola: ut contra qui πρώτον μέν scripsit uideatur primo signo opponere uoluisse secundum (σημαίνειν δειπνοποιείσθαι) et tertium (τὸ δὲ τρίτον — εἰς φυλακὴν ἰέναι), absone id quidem et contra rationem; quoniam nec alterum nec tertium signum pertinet ad frumentatores in urbem

reuocandos, quod expectatur post τούτους δ' οὖν είς την πόλιν άθοοίζειν ώδε χρή. At enim non aliena sunt talia a quorundam interpolatorum ingeniis; sin ab Aenea profectas putemus § 1 et 2, tum necesse habeo ποῶτον μὲν illud eidem homini tribuere qui de suo addiderit totam § 3. Nec diffiteor me praeterea offendere in uerbis: ὅπως πάντες η οί πλείστοι παραγίγνωνται είς την πόλιν, quae futilem sapiunt loquacitatem. Nec credibile mihi uidetur quaque uespera διαδεμτήρας signorum eo tantum consilio ex urbe longius mitti, ut eis qui sint in agris nuntietur, quod profecto suis oculis uident, adpropinquare solis occasum. Quibus omnibus adducor ut potius totum caput compositum ab interpolatore putem, qui usus sit et capite VI (uide inprimis § 4: διαδεκτήρας) et capitis XVIII initio: exemplis enim illustrare uolebat signa non solum dari extra urbem, quae in urbe cognoscerentur, sed dari etiam in urbe ipsa.

Universam autem commentarii poliorcetici dispositionem, antequam comperissem Kirchhoffio ordinem capitum a libris traditum in suspicionem uenisse, talem fere repraesentaueram, ut Aeneas quodammodo temporum uices secutus sit, non diei uel noctis discrimina (quamquam in singulis partibus id facile fieri poterat), sed interualla quibus hostes distarent

ab urbe oppugnanda:

I. Bellum urbi indicitur uel imminet; urbs parat defensionem I—XIV.

 defensorum genera constituuntur I — VI (V agitur de portarum custodibus, VI de hemeroscopis). [VII delendum.]

2) aditus per agros hostibus impeditur VIII.

[IX delendum.]

3) edicta ad disciplinam publicam inter periculum spectantia X—XIV.

II. Hostes agros urbis intrauerunt (XV 1: ἄν τι ἀγγελθη ἢ πυρσευθη βοηθείας δεόμενον) XV—XX.

- quomodo βοήθειαι instituendae XV, XVI 14
   —18 [cetera capitis XVI expungenda]. de
  festis extra urbem celebrandis XVII.
- 2) de portis claudendis XVIII-XX.
- III. Hostes urbis moenibus propinqui sunt (XXII 1.
   XXIII 1: προσκαθήμενοι πολέμιοι). XXII—XXXI.

1) de custodibus et circitoribus XXII.

2) de nocturnis eruptionibus XXIII 1—6 [7—11

delend.].

Sequentur de singulis supplementa: de synthematis XXIV. XXV, de circitoribus XXVI, de panicis terroribus XXVII [omissa § 15], de portis XXVIII, de mercibus et armis importatis XXIX. XXX, de litteris occultis XXXI.

- IV. Quando hostes moenia adgrediantur, quid rei gerendum sit. XXXII—XL.
  - 1) in προσαγωγαζς μηχανήμασιν ή σώμασιν
    - a) machinis XXXII—XXXV.
    - b) scalis XXXVI.
    - c) fossis XXXVII.
  - 2) in προσβολαζς μηχανήμασιν η σώμασιν h. e. impetu ab hostibus in muros facto.
    - a) de hostibus pugnando arcendis XXXVIII.
    - b) de dolis adhibendis XXXIX.

Supplementum: quomodo efficiatur ut numerus defensorum uideatur maior uero XL.

Mirum autem minime uideri potest, in altera et tertia quas significaui huius commentarii partibus complura etiam alio ordine ab Aenea poni potuisse quam posuit: consentaneum enim erat rerum enumerandarum seriem in his partibus non tam necessario sequi quam in prima et quarta parte. Lecturis autem me gratum fecisse scio, quod Kirchhoffii sententiam ab hac quam supra posui sane discrepantem eos non celaui.

Postremo denique hac utar occasione ad errorem, quem commisi Prolegomenon p. 31, retractandum. Ibi

enim quod ad remouenda uerba XI 10 καὶ τεττάρων έκατοστύων hoc quoque argumentum adhibui, nusquam, ni multum fallerer, έκατοστύας partes φυλών dici: in ea re errasse me edoctus sum Conradi Bursian beneuolentia. Etenim in Samicis inscriptionibus editis a Vischero et Curtio extat etiam formula haec: καὶ έπικληρώσαι αὐτὸν έπὶ φυλὴν καὶ γιλιαστὺν καὶ έκατοστύν. Cum autem in his exemplis prima φυλης subdivisio fuerit γιλιαστύς, eius subdivisio έκατοστύς, ad hunc locum ne hanc quidem diuisionem pertinere apertum est, ut, quamuis labefactatum sit hoc meum argumentum, ob reliquas causas non putem ab sententia ibi proposita mihi esse recedendum. Eiusdem Bursiani mecum amice communicatas suspiciones duas hoc loco tacere nolim: ad VI 6 proposuit ille legendum συνημερεύειν pro corrupto συνιμείρειν; quae deinde ego X 19 cum ceteris quae sequentur ab Herchero iam expunctis item expungenda duxi άλλ' νστερον πεπωλήσεται, in eis aeque atque ego offendens putauit post voregov aduerbium inserendum esse participium έπανελθών.

Scribebam Turici mense Augusto.

Arnoldus Hug.

# AINEIOT TAKTIKON THOMNHMA

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΧΡΗ ΠΟΔΙΟΡΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΈΧΕΙΝ. M = codex Laurentianus plut. LV 4.

C = Casaubonus.

H = Hercherus.

T = Turicenses.

0 = Casparus Orelli.

Co.O = Conradus Orelli.

notaui quae aut ab aliis aut a me in orationem inserta sunt.

[ ] et minoribus litteris quae ex interpolatione profecta esse putarem.

"Όσοις τῶν ἀνθρώπων ἐκ τῆς αὑτῶν ὁρμωμένοις χώρας ὑπερόριοί τε ἀγῶνες καὶ κίνδυνοι συμβαίνουσιν, αν τι σφάλμα γένηται κατά γῆν ἢ κατά θάλασσαν, ύπολείπεται τοῖς περιγιγνομένοις αὐτῶν οίκεία τε γώρα 5 καλ πόλις, ώστε ούκ αν αρδην πάντες αναιρεθείεν. τοῖς δὲ ὑπὲο τῶν μεγίστων μέλλουσι πινδυνεύειν, 2 **Γερών καλ πατρίδος καλ γονέων καλ τέκνων καλ τών** άλλων, ούκ ίσος ούδ' δμοιος δ άγων έστιν, άλλὰ σωθείσι μέν καλ καλώς άμυναμένοις τούς πολεμίους 10 φοβερούς τοις έναντίοις και δυσεπιθέτους είς τὸν λοιπου χρόνου είναι, κακώς δε προσενεχθείσι πρός τούς κινδύνους οὐδεμία έλπὶς σωτηρίας ὑπάρχει. τοὺς οὖν 3 ύπλο τοσούτων και τοιούτων μέλλοντας άγωνίζεσθαι ούδεμιᾶς παρασκευῆς καὶ προθυμίας έλλιπεῖς είναι 15 δεϊ, άλλὰ πολλῶν καὶ παντοίων ἔργων πρόνοιαν έκτέον, ὅπως διά γε αύτοὺς μηδεν φανῶσι σφαλέντες.

ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΧΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΕΧΕΙΝ Μ, Αἰνείου ἢ αἰλιανοῦ τακτικόν τε καὶ πολιοφκητικὸν ὑπόμνημα περὶ τοῦ πῶς χρὴ πολιοφκουμένων ἀντέχειν cod. Cas.

<sup>1.</sup> αὐτῶν Hertlinus: αὐτῶν  $M\parallel 4$ . περιγιγνομένοις H, qui ubique γίγνομαι et γιγνώσκω restituit: περιγινομένοις  $M\parallel$  οἰκεὰα  $M\parallel 5$ . καὶ πόλις cod. Cas.: καὶ πόλις καὶ πατρίς  $M\parallel$  ἀναιρεθεῖεν H: ἀναιρεθείησαν  $M\parallel 6$ . Post μεγίστων Sauppius ἐν τῷ αὐτῶν excidisse putat  $\parallel 8$ . ὁ ἀγών Hauptius: ἀγών  $M\parallel 12$ . ὑπάρχει Hertlinus: ὑπάρξει  $M\parallel 14$ . οὐδὲ μιᾶς  $M\parallel 16$ . αὐτούς T: αὐτούς M

4 αν δε άρα τι σύμπτωμα γένηται, άλλ οι γε λοιποι τὰ ὑπάρχοντα είς ταὐτὸ ποτε καταστήσειαν ἄν, καθάπερ τινες τῶν Ἑλλήνων είς τὸ ἔσχατον ἀφικόμενοι πάλιν ἀνέλαβον ἑαυτούς.

Τὴν οὖν τῶν σωμάτων σύνταξιν σκεψάμενον πρὸς 5 τὸ μέγεθος της πόλεως [και την διάθετιν του άττεοτ] καλ των φυλάκων τὰς καταστάσεις καλ περιοδείας, καί όσα άλλα σώμασι κατά την πόλιν χρηστέον, πρός 2 ταῦτα τοὺς μερισμοὺς ποιητέον. τὰ μὲν γὰρ ἐκποφευόμενα δεῖ συντετάχθαι πρὸς τοὺς ἐν τῆ πορεία 10 τόπους και τὰς τῶν πολεμίων διαβάσεις και τὰς ἐκ 3 τῶν τοιούτων παρατάξεις, τὰ δὲ τειχήρη καὶ πολιτοσυλακήσοντα πρός μεν τὰ τοιαῦτα οὐδεν δεί συντετάχθαι, πρὸς δὲ τοὺς ἐν τῷ πόλει τόπους καὶ τὸν 4 παρόντα κίνδυνον. πρώτον μέν οὖν αὐτών ἀπονεῖμαι 15 δεί τούς φρονιμωτάτους τε και έμπείρους μάλιστα 5 πολέμου, οδ περί τους άρχοντας έσονται έπειτα άπολέγειν σώματα (τὰ) δυνησόμενα μάλιστα πονεῖν, καὶ μερίσαντα λοχίσαι, ϊνα είς τε τὰς ἐξόδους καὶ τὰς κατὰ ⟨τὴν⟩ πόλιν περιοδείας καὶ τὰς τῶν πονουμένων 20 βοηθείας η είς τινα άλλην δμότροπον ταύταις λειτουργίαν ὑπάρχωσιν οὖτοι προτεταγμένοι τε καὶ δυ-

<sup>1.</sup> ἀν  $M \parallel 2$ . καταστήσειαν ἄν  $\mathbf{H}$ : καταστήσαιεν  $M \mid$  καθάπέρ τινες  $M \parallel 5$ . σκεψάμενον  $\mathbf{H}$ : σκεψαμένους  $M \parallel 6$ . καὶ τὴν διάθεσιν τοῦ ἄστεος ego inclusi  $\parallel 7$ . περιοδείας  $\mathbf{H}$  ertlinus: περιοφίας  $M \parallel 9$ . τὰ μὲν γὰς ἐκποςενόμενα  $\mathbf{H}$ : τοὺς μὲν γὰς ἐκποςενόμενα  $\mathbf{H}$ : τοὺς μὲν γὰς ἐκποςενόμενα  $\mathbf{H}$ : τοὺς μὲν γὰς ἐκποςενομένους M (quod defendit Sauppius)  $\parallel 11$ . Post τόπους in M est ὡς χρὴ ποςενέσθαι παρά τε τὰ ἐπικίνδυνα χωρία καὶ ἐγεδοεντικά: deleuit  $\mathbf{H} \parallel 12$ . πολιτοφυλακήσοντα Meierus: πολιτοφυλακής ὅντα  $M \parallel 15$ . αὐτῶν  $\mathbf{C}$ : αὐτὸν  $M \parallel 17$ . Post ἔπειτα in M est λοιπὸν: expunxit  $\mathbf{H}$  (defendit Sauppius, λοιπῶν suspicabatur  $\mathbf{C}$ 0. Ο, τὰ λοιπὰ  $\mathbf{T}$ )  $\parallel 18$ . σώματα τὰ  $\mathbf{T}$ : σώματα  $M \parallel 19$ . μερίσαντα  $\mathbf{C}$ : μετρίσαντα  $M \parallel 20$ . τὴν ante πόλιν addidi auctore  $\mathbf{H} \mid \pi$ εριοδείας  $\mathbf{H}$  ertlinus: περιοδίας  $\mathbf{M}$ 

νατοί ὅντες ὑπηρετεῖν. εἶναι δὲ αὐτοὺς εὕνους τε 6 καὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασιν ἀρεσκομένους· μέγα γὰρ ἄν πρὸς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιβουλὰς τοῦτο ἀγαθὸν ὑπάρχοι ἐν πολιορκία· φόβος γὰρ ἄν εἴη τοῖς ἐναντία 5 θέλουσιν ἐν τῆ πόλει. ἡγεμὼν δὲ καὶ ἐπιμελητὴς 7 αὐτῶν ⟨ἀνὴρ⟩ ἔστω τά τε ἄλλα φρόνιμος καὶ εὕρωστος, καὶ ὧ ἄν πλεῖστοι κίνδυνοι εἶεν μεταβολῆς γενομένης. τῶν δὲ λοιπῶν τοὺς φωμαλεωτάτους ἡλικία ἐκλέξαντα 8 ἐπὶ τὰς φυλακὰς καθιστάναι καὶ τὰ τείχη, τῶν δὲ 10 ὅχλων τοὺς μὲν εἰς τὴν ἀγοράν, τοὺς δὲ εἰς τὸ θέατρον, τοὺς δὲ ἄλλους εἰς ἄλλας οἴσας ἐν τῆ πόλει εὐρυχωρίας, ἵνα μηδὲν ἔρημον ἦ εἰς δύναμιν τῆς πόλεως.

"Αριστον δε τὰς ἀχρείους οὖσας εὐρυχωρίας, ἵνα 2
15 μὴ σωμάτων εἰς αὐτὰς δέη, τυφλοῦν ταφρεύοντα καὶ
ώς μάλιστα ἀβάτους ποιοῦντα τοῖς νεωτερίζειν βουλομένοις καὶ προκαταλαμβάνειν αὐτάς. Λακεδαιμόνιοι 2
δὴ Θηβαίων ἐμβαλόντων ἔκ τε τῶν ἐγγυτάτω οἰκιῶν
ξύλα λύσαντες καὶ ἐκ τῶν αίμασιῶν καὶ τειχίων ἄλλοι
20 κατ ἄλλους τόπους φορμοὺς γῆς καὶ λίθων πληρώ-

<sup>1.</sup> ὅντες deleri uult Η || 2. μέγα γὰς ἄν πρὸς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιβονλὰς τοῦτο ἀγαθὸν ὑπάρχοι ἐν πολιοσκία Η coll. Χ 20: μέγα γὰς πρὸς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιβονλὰς τοῦτο ἀθρόσον ὑπάρχον ἀντ ἀκροπόλεως Μ (μέγα γὰς πρὸς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιβονλὰς τοῦτο ἀθρόσον ὑπάρχον ἀντ ἀκροπόλεως Μ (μέγα γὰς πρὸς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιβονλὰς τοῦτο ὰ ἀθρόσον ⟨ἀγαθὸν⟩ ὑπάρχοι ἄν ἀντ ἀκροπόλεως Τ || 5. ἐπιμελητής Μ || 6. ἀνὴς inserui auctore Η || 8. Post ἡλικία in Μ est καὶ νεότητι: expunxit Hertlinus || 9. Post τείχη in Μ est τῶν φυλάκων τὸ πλήθος κατανεξιαι: expunxit Η || 11. είς ἄλλας scripsi coll. III 5, ΧΧΙΧ 10: είς τὰς Μ || 14. ἄριστον δὲ Ο: ἄχρηστον δὲ είς Μ | Post εὐςνχωρίας in Μ est ἐν τῷ πόλει: expunxit Η || 15. τύσλουν Μ || 18. δὴ Sauppius: δὲ Μ (cf. ad ΧΧΧὶ 33) || 19. ξύλα λύσαντες Η: διαλύοντες Μ (χερμάδια λύοντες Haasius, πλινθία λύοντες Τ, ἰπρία λ. Ηλυμτίμs) | τειχίων Μείnekius: τειχῶν Μ || 20. πληρώσαντες Η: πληρούντες Μ

σαντες, φασί δε καί ζότι τοῖς έκ τῶν ιερῶν χαλκοίς τρίποσι γρησάμενοι καὶ τούτοις προαποπληρώσαντες τάς τε είσβολας και τας διόδους και τα εύρύχωρα τοῦ πολίσματος ἐκώλυσαν τοὺς εἰσβάλλειν ἐπιχειροῦντας 3 [είς αὐτὸ τὸ πόλιςμα]. Πλαταιεῖς δὲ ἐπεὶ ἤσθοντο 5 υυκτός έν τη πόλει Θηβαίους όντας, κατανοήσαντες ού πολλούς αύτούς όντας ούδε ξονων των προσηκόντων απτομένους, ολομένους γε μέντοι κατέχειν την πόλιν, ενόμισαν επιθέμενοι δαδίως κρατήσειν. τεχνά-4 ζουσιν οὖν εὐθέως τοιόνδε. τῶν ἀρχόντων οῖ μὲν 10 δμολογίας έποιοῦντο τοῖς Θηβαίοις έν τῆ ἀγορᾶ, οῖ δὲ παρήγγελλον κρύφα τοῖς ἄλλοις πολίταις σποράδην μεν έκ τῶν οἰκιῶν μὴ έξιέναι, καθ' ενα δε καὶ δύο τούς ποινούς τοίχους διορύττοντας λαθραίως παρ' 5 αλλήλους αθροίζεσθαι. έτοιμασθέντος δε πλήθους 15 άξιομάχου τὰς μὲν διόδους καὶ τὰς φύμας ἐτύφλωσαν άμάξαις ἄνευ (τῶν) ὑποζυγίων, ἀπὸ δὲ σημείου ἀθροι-6 σθέντες έφέροντο έπι τους Θηβαίους. αμα δε τούτοις τὰ γύναια καὶ οἱ οἰκέται ἦσαν ἐπὶ τοῖς κεράμοις, ώστε βουλομένων τῶν Θηβαίων πράσσειν (τι) καὶ ἀμύνεσθαι 20 έν σκότει, οὐκ έλάττω ἀπὸ τῶν ἁμαξῶν βλάβην ἢ άπὸ τῶν προσκειμένων αὐτοῖς ἀνθρώπων γενέσθαι. οδ μέν γαρ (έφυγον) απειροι όντες ή χρή σωθήναι, οδ 7 δε έμπείρως διώκοντες πάνυ πολλούς έφθειραν. [εξοι-

<sup>1.</sup> ὅτι addidit H  $\parallel$  2. Post τοίποτι (v) in M est ὅντων πολλῶν καλ μεγάλων: expunxit H  $\parallel$  5. εἰς αὐτὸ τὸ πόλισμα inclusi  $\parallel$  13. καθένα  $M \parallel$  16. τοὺς μὲν  $M \parallel$  17. τῶν addidit H  $\mid$  ἀπὸ Hertlinus: ὁπὸ  $M \parallel$  20. τι post πρώσσειν addidit H cf. X 25, XII 2, XII 5  $\parallel$  21. ἀπὸ H: ὑπὸ  $M \parallel$   $\mid$  ἀμαξῶν  $M \parallel$  22. ἀπὸ H: ὑπὸ  $M \parallel$  23. ἔφυγον ex Thuc. II 4 addidit H (ἡπόρουν T, ἡποροῦντο Kirchheffius, item Hauptius sed eiectis ἀπειροι ὅντες)  $\mid$  Inter σωθῆναι et οὶ δὲ in M est διὰ τὰς φράξεις τῶν ἀμαξῶν: expunxit H  $\parallel$  24. πάνυ H: ταχὺ  $M \mid$  διέφθειραν scribi uult Kirchhoffius  $\mid$  ἔξοιστέον — pg. 7, 9 ἐν τῆ πόλει inclusi cf. XXVI 10.

στέον δὲ καὶ τὰ ὑπεναντία τούτοις, ὡς μιᾶς μὲν οὔσης εὐρυχωρίας κίνδυνον εἶναι τοῖς ἐν τἢ πόλει, ἄν προκαταλαμβάνωσιν οἱ
ἐπιβουλεύοντες (κοινοῦ γὰρ καὶ ἐνὸς ὄντος τόπου τοιούτου τῶν
φθασάντων ἄν εἴη τὸ ἔργον), ὁύο δὲ ἢ τριῶν ὄντων τοιῶνδε
5 τόπων, τάδε ἄν εἴη τὰ ἀγαθά. εἰ μὲν ἔνα ἢ δύο καταλαμβάνοιεν 8
τόπους, τὸν λοιπὸν ἀν τοῖς ἐναντίοις ὑπάρχειν εἰ δὲ πάντας,
χωρισθέντες ἄν καὶ μερισθέντες ἀσθενεστέρως διακέοιντο πρὸς
τοὺς ὑπεναντίους ἀθρόους ὄντας, εἰ μὴ ἐκάστψ μέρει ὑπερέχοιεν
τῶν ἐν τἢ πόλει.]

<sup>1.</sup> μενούσης Τ || 2. κίνδυνος αν τέη Η | ἀν Μ: αν γε malit Η ||
5. περοκαταλαμβάνοιεν malit Η || 6. Pro ὑπάρχειν malit Η: ὑπάρχοι καταλαμβάνοιεν malit Η: ὑπάρχοι καταλαμβάνειν || 9. Post πόλει in Μ est ὡς δὲ αῦτως καὶ κατὰ τῶν ἄλλων πάντων θελημάτων (βουλημάτων Hertlinus) χεὴ τὰ ἐνόντα ὑπεναντία τοῖς προγεγραμμένοις ὑπονοεῖν ἔνα μὴ ἀπερισκέπτως τι ἔτερον αἰρῆσαι (αἰρῆσαιο uel αἰρῆσαις C, αἰρῆση Meierus: αἰρῆται Hassius): expunxit Η || 10. ἐγγινομένον Μ || 12. καταστήσειεν Η: καταστήσει Μ (καταστήσαι Τ) || 13. ἐφ΄ ὁ Reiskius: ἐφ ὡ Μ || 14. φυλάξουσιν Μ | πολυπλήθειαν Η, πολυπληθίαν Μ || 15. μερισθέντος scripsi: τὸ μέγεθος Μ (φυλή ἐκάστη τὸ μέρος Hertlinus, φυλῆς ἐκάστης τὸ μέρος Η) || 16. ἀφ Κirchhoffius: ἐφ΄ Μ || 17. σώμασι Hertlinus: σωμασι πονέσαι Μ || 18. περισδείας Η || 19. ἀνθρώποις C: ἄνθρωπος Μ | ὁμοτρόπως — 21 φυλάττειν inclusi || 21. οί ante πολίται addidit Η

πρός άλλήλους ώσι, κατά άνάβασιν εκάστην τοῦ τείχους δει έπιστησαι ανδρας πιστούς, οι κωλυταλ 4 έσουται, ἄν τις ἐπιχειρῆ ἄλλος ἀναβαίνειν. ἐν είρήνη δὲ [καὶ] ὧδε χρὴ συντετάχθαι τοὺς πολίτας. πρώτον μεν δύμης εκάστης ἀποδείξαι δυμάρχην ἄνδρα 5 τὸν ἐπιεικέστατόν τε καὶ φρονιμώτατον, πρὸς ὅν, ἐάν τι ἀπροσδοκήτως νυκτός γένηται, συναθροισθήσονται. 5 χρη δε τὰς έγγυτάτω δύμας τῆς ἀγορᾶς είς την ἀγορὰν άγειν τοὺς φυμάρχας, τοῦ δὲ θεάτρου τὰς ἐγγυτάτω δύμας είς τὸ θέατρον, είς τε τὰς ἄλλας τὰς έκάστου 10 έγγυτάτω εύρυχωρίας άθροίζεσθαι τοὺς δυμάρχας μετὰ 6 τῶν ἐξενεγκαμένων πας' αὐτοὺς τὰ ὅπλα. οῦτω γὰς αν τάχιστα ές τε τοὺς προσήχοντας εκαστοι τόπους άφίκοιντο, καὶ έγγυτάτω τῶν σφετέρων οἰκων εἶεν, [διαπέμποιέν τε ἄν οἰκονομοῦντες πρός τοὺς κατ' οἶκον τέκνα καὶ 15 γυναϊκας, οὐ πρόσω αὐτῶν διατελοῦντες].

Έπειτα δεῖ αὐτοῖς πεποιῆσθαι σύσσημα, ἀφ' ὧν μὴ ἀγνοήσουσι τοὺς προσιόντας αὐτοῖς ἤδη γὰρ τοιόνδε συνέβη. Χαλκὶς ἡ ἐν Εὐρίπφ κατελήφθη ὑπὸ φυγάδων ὁρμωμένων ἐξ Ἐρετρίας, τῶν ἐν τῆ πόλει 20 τινὸς τεχνασαμένου τοιόνδε. κατὰ τὸ ἐρημότατον τῆς

<sup>1.</sup> ἀλλήλους C: ἄλλους Μ | 4. καὶ deleri uult H | 5. ξύμαρχον malit H, item 9 et 11 ξυμάρχους | 8. ἐγγυτάτα Η: ἐγγυτάτας Μ | 10. εἰς δὲ malit H | ἄλλας τὰς ἐκάστου ἔγγυτάτα κὐρυσφοίας Sauppius: ἄλλας ἔκαστον ἔγγύτατα εὐρυσφοίας Μ (ἐκάστοθεν ἐγγύτατα Τ, ἔκαστον ἔγγύτατα εὐρυσφοίας Μ (ἐκάστοθεν ἐγγύτατα Τ, ἔκαστοι ἔγγύτατα ακρυπgi uult H) | 15. διαπέμποιέν τε — 16 διατελούντες inclusi; τέκνα καὶ γυναίκας sola deleuit H | 16. Post διατελούντες in Μ est τῶν τε ἀρχύντων δεὶ προκεκληρῶσθαι εἰς δν ἔκαστοι τόπον ἐιδύντες τῶν συλλεγέντων ἐπὶ τὰ τεἰχη ἀποστελούσι καὶ τῶν λοιπῶν ἔνεκα ἐπὶ τεἰχη ἀποστελούσι καὶ τῶν λοιπῶν ἔνεκα ὁδει εκρυπχit H | 17. ἕκειτα δεῖ αὐτοῖς Sauppius: εὐθύτατα δὲ αὐτοῖς Μ (εὐθύ τοιαῦτα δεῖ αὐτοῖς Μeinekius, ἔπειτα ούτω Η) | 19. ἐνευρίπω Μ | ὑπὸ φυγάδων ὁρμωμένων Κirchhoffius: ὑπὸ φυγάδος ὁρμωμένου ¾ | 20. Ἐρετρίας Meinekius: ἑρετρείας Μ

πόλεως καὶ πύλας οὐκ ἀνοιγομένας ἔχον φυλάσσων τας ήμέρας και τὰς νύκτας έλαθε νυκτὸς τὸν μοχλὸν διαπρίσας και δεξάμενος ταύτη τους στρατιώτας. άθροισθέντων δε εν τη άγορα ώς δισχιλίων άνδρων 3 5 έσημάνθη τὸ πολεμικὸν σπουδή, πολλοί δὲ τῶν Χαλκιδέων έκφοβηθέντες έτίθεντο τὰ ὅπλα παρὰ τοὺς πολεμίους ώς παρά φιλίους, αὐτὸς ξκαστος δοκῶν υστερος παραγίγνεσθαι. ουτως ούν καθ' ενα καί δύο 4 οί πλεϊστοι ἀπώλλυντο, μέχρι χρόνφ ΰστερον ἔγνωσαν 10 τὸ συμβαΐνου, τῆς πόλεως ἤδη κατεχομένης. προ- 5 νοοῦντα οὖν χρή, ἐγγὺς ὄντων τῶν πολεμίων, πρῶτον μεν τὰ ἀποστελλόμενα έκ τῆς πόλεως κατὰ γῆν η κατά θάλατταν έπί τινα πράξιν μετά συσσήμων πρός τοὺς ὑπομένοντας ⟨συγκειμένων⟩ ἀποστέλλειν καὶ ἡμερι-15 νῶν καὶ νυκτερινῶν, ἵνα μὴ ἀγνοῶσι πολεμίων αὐτοῖς έπιφαινομένων (εί) φίλιοι η πολέμιοί είσιν. † έπὶ δὲ 6 πρᾶξιν πορευθέντων καὶ πέμπειν τινὰς γνωσομένους, ΐνα

<sup>1.</sup> ἔχον cod. Cas.: ἔχων Μ | φυλάσσων τὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας ἔλαθε νυκτὸς τὸν μοχλὸν διαπρίσας Η: ἔφερεν πύργαστρήνην φυλάσσων τὰς ἡμέρας καὶ τὰς νύκτας ἔλαθεν νυκτὸς τὸν μοχλὸν διαπρήσας C (ut H, ita Sauppius nisi quod καὶ τὰς νύκτας deleri uult) || 3. ταύτη τοὺς C: ταῦτα ἡ Μ || 5. σκουδή corruptum putat H || 6. Ροst Χαλκιδέων in M est δι ἄγνοιαν ἀκόλλυνται οἱ γὰς: expunxit H | Post ἔτίθεντο in M est φέροντες: expunxit Hertlinus | παρὰ τοὺς πολεμίους δις παρὰ φιλίους H: πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς πρὸς φίλους Μ || 8. ὕστερος Hertlinus: ὕστερον Μ | παραγίνεσθαι Μ || 9. ἀπώλλυντο C: ἀπώλλοιντο Μ || 10. προνοούντα οὐν χρή, ἔγγὺς Η: πολεμούντα οὐν χρή καὶ ἔγγὺς Μ || 13. ἔπί τινα πρᾶξιν μετὰ συσσήμων πρὸς τοὺς ὑπομένοντας (συγκειμένων) scripsi: ἔπί τινα πρᾶξιν πρὸς τοὺς ὑπομένοντας μετασυσσήμων Μ (ἔπί τινα πρᾶξιν μετὰ συσσήμων Η eiectis πρὸς τοὺς ὑπομένοντας ita tamen ut οἱ ὑπομένοντες post ἀγνοῶσιν lin. 15 insereret) || 14. ἀποστέλλειν Η: ἀποστέλλεσθαι Μ || 15. πολεμίων Μ, τινῶν Μeierus, πολιτῶν ἡ πολεμίων uel οἱ ἔν πόλει ἄλλων Τ || 16. εἰ ante φίλιοι addidit C |
† ἐπὶ δὲ πρᾶξιν πορενθέντων | fort. ἔπειτα περὶ τῶν πορενθέντων || 17. τινὰς || malim τοὺς | Post ῖνα in M est καὶ τὰ τοιαῦτα: expunxit H

ώς έχ πλείστου (τὰ) τῶν ἀπόντων οι ὑπομένοντες είδῶσι: μέγα γὰρ ἂν φέροι πρὸς τὸ μέλλον ἐκ πλείονος 7 παρασκευάζεσθαι. τοις δε μη ούτω πράττουσιν ἃ συμβέβηκεν έμφανισθήσεται (έκ) τῶν ἦδη γενομένων [ἵνα 8 έπι παραδείγματος και μαρτυρίου καθαρού παραλέγηται]. Πει- 5 σιστράτω γαρ Αθηναίων στρατηγούντι έξηγγέλθη οτι οί έκ Μεγάρων έπιχειροτεν άφικόμενοι πλοίοις έπιθέσθαι νυκτός ταζε των Αθηναίων γυναιξί, θεσμοφόρια άγούσαις έν Έλευσινι ό δε Πεισίστρατος 9 ακούσας προενήδρευσεν. ἐπεὶ δὲ οί ἐκ τῶν Μεγάρων 10 ώς λεληθότες απέβησαν και από της θαλάττης έγένοντο, έξαναστάς ὁ Πεισίστρατος τῶν ἐνεδρῶν τῶν τε ανδρών διέφθειρε τούς πλείστους, και τών πλοίων 10 οξς αφίκοντο έγκρατης έγένετο. Επειτα παραχοημα τοῖς ξαυτοῦ στρατιώταις πληρώσας τὰ πλοῖα ξλαβε 15 τῶν γυναικῶν τὰς ἐπιτηδειοτάτας συμπλεῦσαι, καὶ κατήγετο είς τὰ Μέγαρα ὀψε ἀπωτέρω τῆς πόλεως. 11 κατιδόντες οὖν τὰ πλοῖα προσπλέοντα ἀπήντων πολλοί τῶν Μέγαρέων, αι τε συναρχίαι καὶ ἄλλοι, θεασόμενοι ώς είκὸς αίγμαλώτους άγομένας ώς πλείστας \*\* καί 20 μετ' έγχειοιδίων ἀποβάντας τοὺς μεν καταβαλεῖν, όσους δε αν δύναιντο των επιφανεστάτων συναρπάζειν είς τὰ πλοῖα. καὶ οὕτως ἐπράχθη.

<sup>1.</sup> τὰ τῶν ἀπόντων Hauptius: τῶν ἀπόντων Μ || 2. εἰδῶσι Kirchhoffius: ἰδωσιν Μ; cf. ΧV 5 || 3. συμβέβηκεν] malim συμβαίη ἂν || 4. ἐκ ante τῶν addidit C | ἴνα — 5 παραλέγηται inclusi auctore Η (post ἐμφανισθήσεται Τ scripserunt: ἀν τῶν ἤδη γενομένων ἐν ἐπὶ παραδείγματος καὶ μαριυρίου καθαροῦ προσλέγηται) || 7. Post Μεγάρων in Μ est οῖ: expunxit Co. Ο || 10. προενήδρευσεν C: προσενήδρευσεν Μ || 12. τῶν ἐνεδρῶν τῶν Κirchhoffius: τῶν ἐνεδρευόντων Μ || Inter τῶν τε ἀνδρῶν et διέφθειρε in Μ est ἐκράτησεν καὶ: expunxit Η || 13. διέφθειρενοι Μ || 19. In Μ ante ἄλλοι est οῖ: expunxit Η | δεασόμενοι Κirchoffius: θεώμενοι Μ || 20. lacunam indicauit C, excidisse putans ο̈ δὲ ἐκέλευσε || 28. Post καὶ οῦτως ἐπράχθη Μ habet

"Επειτα πυλωρούς καθιστάναι μή τούς τυχόντας 5 άλλὰ φρονίμους καὶ ἀγχίνους, ἔτι δὲ καὶ εὐπόρους καὶ οἰς ἐνέχυρα ἐν τῆ πόλει ὑπάρχει, τέκνα καὶ γυναίκας λέγω, ἀλλὰ μὴ οῖτινες δι' ἔνδειαν ἢ συν-5 αλλαγμάτων ἀνάγκην ἢ δι' ἄλλην τινὰ ἀπορίαν πεισθείεν ἂν ὑπό τινων ἢ αὐτοὶ παρακαλέσειαν ἄν τινας ἐπὶ νεωτερισμόν. Λεύκων δὲ ὁ Βοσπόρου 2 τύραννος καὶ τῶν φρουρῶν τοὺς χρεωφειλέτας διὰ κυβείαν ἢ δι' ἄλλας ἀκολασίας ἀπομίσθους ἐποίει.

10 Χοὴ δὲ καὶ ἡμεροσκόπους πρὸ τῆς πόλεως καθι- 6 στάναι ἐπὶ τόπφ ὑψηλῷ καὶ ὡς ἐκ πλείστου φαι-νομένφ, ἡμεροσκοπεῖν δὲ ἐφ' ἐκάστφ χωρίφ τρεῖς τοὐλάχιστον, μὴ τοὺς τυχόντας, ἀλλ' ἐμπείρους πολέμου, ὅπως μὴ δι' ἄγνοιαν δοξάζων τι ὁ σκοπὸς 15 σημήνη ἢ διαγγείλη εἰς τὴν πόλιν, καὶ ματαίως ὀχλήση τοὺς ἀνθρώπους. πάσχουσι δὲ ταῦτα οἱ ἄπειροι τά- 2 ξεων καὶ πολέμου, ἀγνοοῦντες τὰς τῶν πολεμίων ἐργασίας καὶ πράξεις, εἴτε ἐκ παρασκευῆς πράσσονται, εἴτε καὶ ἀπὸ ταὐτομάτου. ὁ δὲ ἔμπειρος, γνοὺς τὴν 3 20 τῶν πολεμίων παρασκευὴν καὶ ⟨τὸ⟩ πλῆθος καὶ ⟨τὰς⟩ πορείας καὶ τὴν ἄλλην κίνησιν τοῦ στρατεύματος, οῦτω τὴν ἀλήθειαν ἐμφανιεῖ. ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχωσι 4 τοιοίδε τόποι, ῶστε καὶ εἰς τὴν πόλιν ἀπ' αὐτῶν

δήλον οὖν ὅτι μετὰ συσσήμων καὶ μή ἀγνοουμένων πρὸς ἀλλήλους τὰς ἀθροίσεις καὶ τὰς πέμψεις ὅεῖ ποιεῖσθαι: expunxit H  $\parallel$  2. Post ἀγχίνους in M est καὶ μὴ ὑπονοεῖν μη δυναμένους ἀεί τι τῶν εἰσκομιζομένων: eiecit H  $\parallel$  4. γυκαῖκας cod. Cas.: γυναῖκα M  $\parallel$  6. ἄν post πεισθεῖεν adiecit H  $\parallel$  παρακαλέσειαν Sauppius: παρακελεύσαιεν M (παραπείσειαν H)  $\parallel$  7. ἐπὶ νεωτερισμόν scripsi: ἐπινεοτερισμῷ M (ἐπὶ νεωτερισμῷ C)  $\parallel$  14. δοξάζων τι C: δοξάζον τι M (δόξαν τινὰ H)  $\parallel$  15. ὀχίηση Μείπελίνιs: ὀχίη M  $\parallel$  16. τοὺς ἀνθομώπους Hertlinus: τοῖς ἀνθομόπους M  $\parallel$  18. πράσσονται H: πράσσεται M  $\parallel$  19. ἀπὸ ταὐτομάτου H: παρακανότομάτου M  $\parallel$  20. τὸ et τὰς adiecit H  $\parallel$  22. ὑπάρχωσιν τοιοῖδε M  $\parallel$  23. καὶ deleri uult H  $\parallel$  ἀπαντῶν M

φαίνεσθαι τὰ σημεία, ἄλλους ἐπ' ἄλλοις διαδεκτῆρας είναι τῶν αίρομένων σημείων, οι σημανοῦσιν είς τὴν 5 πόλιν. είναι δε τους ήμεροσκόπους και ποδώκεις, οπως, αν μη οδόν τ' ή τοις σημείοις δηλούν, άλλ' αὐτῶν τινα δέη έξ ἀνάγκης ἀγγέλλειν, δύνωνται ταχὺ 5 6 άφικνεϊσθαι, καν ώς έκ πλείστου άγγέλλωσιν. άριστον δὲ Ιππασίμων ὄντων τῶν τόπων καὶ ὑπαρχόντων ίππων ίππέας συνεργείν, ίνα διὰ τῶνδε θᾶσσον ἀγγέλληται. πέμπειν δε έκ τῆς πόλεως τοὺς ἡμεροσκόπους ὄφθφου ἢ ἔτι νυκτός, ἵνα τοῖς τῶν πολεμίων 10 σκοποίς μη κατάδηλοι ώσιν ημέρας πορευόμενοι έπλ 7 τὰ ἡμεροσκοπεῖα. σύνθημα δὲ <μὴ> ἔγειν αὐτοὺς ἕν καὶ τὸ αὐτὸ, ὅπως μήτε έκόντες μήτε ἄκοντες, ἐὰν συλληφθώσιν ύπὸ τῶν πολεμίων, εἰπεῖν ἔχωσι τὸ τῶν ἐν τῆ πόλει σύνθημα. παραγγέλλεσθαι δὲ τοῖς 15 ήμεροσκόποις αίρειν τὰ σύσσημα ενίστε, καθάπερ οί πυρσευταί τούς πυρσούς.

<sup>1.</sup> Post ἐπ' ἄλλοις in M est τόποις: expunxit Hertlinus ||
2. αἰρομένων Hertlinus: ἀειρομένων Μ | σημανούσιν Τ: σημαίνουσιν Μ || 4. ὅπως, ἀν μὴ οἰόν τ' ἢ τοῖς σημείοις Sauppius: ος ὅσα μὴ οἰά τε τῶν σημείων Μ (ἴνα ὅσ' ἀν μὴ οἰά τ' ἢ διὰ τῶν σημείων Hertlinus) ἴν' ἄν μὴ οἰόν τε διὰ τῶν σημείων Η ||
6. πὰν ὡς Η: καὶ ὡς Μ || 7. τῶν post ὄντων habet cod. Cas. ||
8. ἔπων cod. Cas.: ἐππέων Μ | συνεργεῖν Η: συνιμείρειν Μ (συνείρειν cod. Cas.: ἐπειτα Μ || 12. μὴ addid. Τ (οὐχ ἔν C; post ἀὐτὸ addi uult Meierus ὁμοίως δὲ τοὺς πολίτας ἕν παὶ τὸ αὐτὸ. Μihi quoque oratio lacunosa uidet κτο τοτο τὸσοιμα Μ || 18. ἐγκόρπως Hertlinus: ἔγκαρτος Μ | διακέηται G. Dindorfius: διάκειται Μ || 21. οὖν deleri uult H

σημαίνειν ἀπιέναι εἰς τὴν πόλιν ἐὰν δὲ ἐπὶ πλέον τῆς χώρας ἐσκεδασμένοι ὧσιν, ὑπὸ διαδεκτήρων σημαίνεσθαι, ὅπως πάντες ἢ οἱ πλεῖστοι παραγίγνωνται εἰς ⟨τὴν⟩ πόλιν. ἐπειδὰν δὲ τούτοις σημανθἢ ἀπιέναι, 3 οὕτως τοῖς ἐν τῆ πόλει ⟨σημαίνειν⟩ δειπνοποιεἴσθαι τὸ δὲ τρίτον σημαίνειν εἰς φυλακὴν ἰέναι. ὡς δὲ δεῖ 4 ταῦτα γίγνεσθαι καὶ ὡς αἰρειν τοὺς φρυκτούς, ἐν τῆ Παρασκευαστικῆ βίβλφ πλειόνως εἴρηται. ὅθεν δεῖ τὴν μάθησιν λαμβάνειν, ἵνα μὴ δὶς περὶ τῶν αὐτῶν 10 γράφειν συμβῆ.

Μετὰ δὲ ταῦτα [εἰς τὴν χώραν] προσδεχόμενον 8 πλείω καὶ μείζω δύναμιν πολεμίων πρῶτον μὲν τὴν χώραν δυσείσβολον τοῖς πολεμίοις καὶ δυσστρατοπέ-δευτον καὶ δυσπόρευτον κατασκευάζειν καὶ τοὺς πο-15 ταμοὺς δυσδιαβάτους καὶ δύσπλους. πρός τε τὰς 2 ἀποβάσεις τῶν πολεμίων εἰς τὰ ψαμμώδη καὶ στερεὰ ὅσα καὶ οἶα χρὴ κατασκευάζεσθαι δολώματα τοῖς ἀποβαίνουσι, τοῖς τε ἐν τῆ χώρα καὶ τῆ πόλει λιμέσιν οἶα δεῖ φράγματα παρασκευάζεσθαι πρὸς τὸ 20 μὴ εἰσπλεῖν ἢ τὰ εἰσπλεῖσαντα μὴ δύνασθαι ἐκπλεῦσαι, τά τε καταλιμπανόμενα μὲν ἐν τῆ χώρα ἀκουσίως 3

<sup>3.</sup> παραγίνωνται  $M \parallel 4$ . την ante πόλιν add.  $H \parallel 5$ . τοῖς ἐν τῷ πόλει σημαίνειν δειπνοποιεῖσθαι H: τοῖς ἐν τῷ πόλει δειπνοποιεῖσθαι M (post πόλει addi uult δεῖ σημαίνειν  $C \parallel \parallel 6$  Post ἰέναι in M est καὶ καθιστάναι: expunxit H (καθεστάναι Hertlinus)  $\parallel 7$ . ταῦτα H: τούτους M (τοῦτο  $C \mid \gamma$ ίνεσθαι  $M \mid καὶ$  ὡς αἰρειν τοὺς φρυκτοὺς ab interpolatore profectum esse suspicatur H, mihi totum caput VII suspectum: ad  $\S 3$  conf. XVIII 1 et  $XX 5 \parallel 8$ . πλειόνως (τελέως H, διὰ πλειόνων Sauppius)  $\parallel 9$ . μη δὶς C:  $μηδεἰς <math>M \parallel 11$ . εἰς τὴν χώραν inclusit Sauppius  $\parallel 13$ . δυσείσβολον H: δυσεπίβολον εἶναι M (δυσεπίβολον ώς δεῖ  $T \mid δ$ υσενστρατοπέδευτον Meinekius  $\parallel 14$ . δυσπόρευτον H: δυσπροσπόριστον  $M \parallel 15$ . δύσπλους H: πλείους M (άπλεύστους  $C \parallel 16$ ) κείνους Meinekius, εἶλείους  $C \parallel 16$ ) κείς τε ψαμμώδη Meinekius  $\parallel 17$ . Post οἶα in  $C \parallel 16$ ) εἰς τὸς τε ψαμμώδη Meinekius  $\parallel 17$ . Post οἶα in  $C \parallel 16$ ) εἰς τούτους: expunxit  $C \parallel 16$ 1, μὲν add.  $C \parallel 16$ 1 αὐνουσίως  $C \parallel 16$ 1 εἰς τὸς τε ψαμμώδη

είς χρείαν δε φέροντα τοις έναντίοις, οίον (τά) πρός 4 τειχοποιίαν ἢ σκηνοποιίαν ἢ ἄλλην τινὰ πρᾶξιν, τά τε βρωτὰ καὶ ποτὰ καὶ τὰ κατ' ἀγροὺς ἔγκαρπα ὡς δεὶ ἀχρεία ποιείν ἢ ἀφανίζειν, καὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν στάσιμα ὕδατα ὡς ἄποτα δεὶ ποιείν, τά τε ἰππάσιμα 5 τῆς χώρας ὡς δεὶ ἄνιππα ποιείν, περὶ οὖν τούτων πάντων ὧδε μέν μοι παραλείπεται, γέγραπται δε τελέως περὶ αὐτῶν ἐν τῷ Παρασκευαστικῆ βίβλω.

9 ΓΑν δὲ θρασύνεσθαί τι ἐπιχειρῶσιν οἱ ἐπιόντες πρός σε, τάδε ποιητέον. πρῶτον μὲν χρὴ σώμασι τόπους τινὰς τῆς 10 οἰκείας χώρας καταλαβεῖν, ἔπειτα ἐκκλησιάσαντα τοὺς σεαυτοῦ στρατιώτας ἢ πολίτας ἄλλα τε προειπεῖν αὐτοῖς, ὡς ὑπαρξούσης τινὸς αὐτοῖς πράξεως εἰς τοὺς πολεμίους, καὶ ὅταν νυκτὸς σημήνη τἢ σάλπιγγι, ἐτοίμους εἶναι τοὺς ἐν τἢ ἡλικία, ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα καὶ ἀθροισθέντας εἰς χωρίον ῥητὸν ἔπεσθαι τῷ ἡγου-15 μένψ. διαγγελθέντων οὖν τούτων εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων ἢ τὴν πόλιν, δύνασαι ἀποτρέψαι ὧν ἐπιχειροῦσι πράσσειν. 3 τούτων δὲ οὕτω πραχθέντων τοῖς μὲν φιλίοις θάρσος ἐμποιήσεις, ὥστε ἐπιχειρεῖν· τοῖς δὲ πολεμίοις φόβον ἐμπαρασκευάσεις, ὥστε ἐπιχειρεῖν· ἡρεμεῖν.]

<sup>1.</sup> οίον τὰ πρὸς τειχοποιίαν Η: οίον πρός τε τειχ. Μ | 2. ἢ ἄλλην τινὰ πράξιν, τὰ τε βρωτὰ καὶ ποτὰ καὶ τὰ κατ' ἀγρούς ἔγκαρπα ὡς δεῖ ἀχρεῖα ποιεῖν ἢ ἀφανίζειν Η: ἢ ἄλλην τινὰ πράξιν ὡς δὴ ἀρχεῖα ποιεῖν ἢ ἀφανίζειν Η: ἢ ἄλλην τινὰ πράξιν ὡς δὴ ἀρχεῖα ποιεῖν ἢ φθείροντα ἀφανίζειν τὰ τε βρωτὰ — ἔγκαρπα Μ (ὡς δεῖ C; idem coniecerat π. φθείροντα ἢ ἀφανίζειν; ποιεῖν ἢ μὴ φθείροντα ἀφ. Haasius) | 4. καὶ τὰ κατὰ τὴν Η: καὶ τὰ ἄλλα κατὰ τὴν Μ | 6. περὶ οὖν Η: περὶ μὲν οὖν Μ | 7. ώδε Μ | μέν μοι Η: μὲν νῦν Μ | Post παραλείπεται in Μ est ὡς δεῖ ἔκαστον τοὐτων ζίνεσθαι ἔνα μὴ καὶ ταῦτα λίαν πολλὰ δηλοῦται: expunxit Η (πολλαχῆ pro πολλὰ Τ, δηλῶται (Co. O) || 9. Τοτιμα caput IX inclusi, eidem interpolatori tribuens qui XVI 1 — 13, 19—22 scripsit. Eiusdem esse suspicor XVIII 13—19. XXIII 7—11 et alia minora. Vide Prolegomena mea ad Aeneam || 11. σεαντοῦ Η: αὐτοῦ Μ || 12. ὑπαρξούσης Sauppius: ὑπαρχούσης Μ || 13. σημήνη Hertlinus: σημάνη Μ || 14. τε ροκ ἀναλαβόντας inseri unlt || 17. δύνασαι Ηertlinus: σύνανται Μ | ἐπιχειροῦν Η: ἐπιχειροῦν Τι ἄλλον δεδιὼς Μ (ἐμποιήσεις ὡς ἐπιχειροῦν τι ἀλλ οῦ δεδιώς Τ) || 19. ώστε add. C || 20. αὐτῶν Μ ||

Δεϊ δε και τάδε παρηγγέλθαι. των πολιτών τους 10 κεκτημένους ζεύγη η ανδραποδα ύπεκτίθεσθαι είς τοὺς προσοίκους, ώς οὐκ εἰσαξόντων εἰς τὴν πόλιν. οξς δ' αν μη υπάρχη ξενία παρ' ους θήσονται, τους 2 5 ἄρχοντας δημοσία παρατίθεσθαι τοῖς προσοίκοις, παρασκευάζοντας δι' ών σωθήσεται τὰ ὑπεκτιθέμενα. έπειτα κηρύγματα ποιεϊσθαι τοιάδε διά τινος χρόνου, 3 φόβου και ἀποτροπῆς τῶν ἐπιβουλευόντων ἕνεκα. κατακομίζειν τὰ έλεύθερα σώματα καὶ τοὺς καρποὺς 10 είς τὴν πίλιν, τοῦ δὲ ἀνηκουστοῦντος έξουσίαν είναι τῷ βουλομένω ἀζήμια ἄγειν καὶ- φέρειν τὰ ἐκ τῆς χώρας. τάς τε έορτὰς κατὰ (τὴν) πόλιν ἄγειν, συλλό- 4 γους τε ίδίους μηδαμοῦ μήτε ήμέρας μήτε νυπτές γίγνεσθαι, τοὺς δὲ ἀναγκαίους η ἐν πρυτανείω η ἐν 15 ἄλλφ φανερῷ τόπφ. μηδε θύεσθαι μάντιν ίδία ἄνευ τῶν ἀρχόντων. μηδὲ δειπνεῖν κατὰ συσσιτίαν ἀλλ' 5 έν ταζς αύτῶν οἰκίαις έκάστους, ἔξω νάμου καὶ πεοιδείπνου, καλ ταῦτα προαπαγγείλαντας τοῖς ἄρχουσιν. καλ έάν τίς τινι τῶν φυγάδων συγγένηται ἢ [παρ' 6 20 ἐκείνων τισιν ἢ] ἐπιστολὰς πέμψη ἢ δέξηται, εἶναί τινα κίνδυνον η ἐπιτίμιον αὐτῷ. τῶν δὲ ἐκπεμπομένων καλ είσαγομένων επιστολών είναι επισκόπους,

<sup>3.</sup> εἰσαξόντων C: εἰσαξιόντων  $M \parallel 4$ . ὑπάοχη ξενία scripsi: ὑπάοξη ξενία M (ὑπάοξωσι ξένοι Reiskius, ὑπάοχωσι ξένοι  $H \mid$  τοὺς ἄρχοντας Hertlinus: πρὸς τοὺς ἄρχοντας  $M \parallel 8$ . Ενεκα  $H \mid$  τοὺς ἄρχοντας  $M \parallel 10$ . εἰς τὴν πόλιν H: ἐν τῆ πόλει  $M \parallel 10$ . κατὰ τὴν πόλιν H: ἐν τῆ πόλει  $M \parallel 10$ . κατὰ τὴν πόλιν H: Αιτὰ πόλιν  $M \parallel 14$ . γίνεσθαι  $M \mid$  πρυτανείω C: πυρσανείω  $M \mid$  Post πυρσανείω in M est ἢ ἐν βονίῆ: expunxit  $H \mid$  15. ἰδία  $M \mid$  ἄνευ τῶν ἀρχόντων H: ἄνευ του ἄρχοντος  $M \mid$  16. κατασυσατίαν  $M \parallel 18$ . Post ἄρχονσιν in M est ἐν δὲ ωσιν φυγάδες, ἐπιπηρύσσειν, ὡς αν ἀστῶν ἢ ξένων ἢ δούἶων αν κυνη, ὡ ἐκιάστω τοὐτων ἔσται: transposui in § 16  $\parallel$  19. παρ ἐκείνων τισὶν ἢ inclusi Sauppio auctore (ἢ ἐπιστολὰς πέμψη ἢ παρ ἔκείνων δέξηται Hertlinus: ἢ δέξηται παρ ἐκείνου ἐπιστολὰς ἢ πέμψη H)  $\parallel$  22. ἐπισκόπους H: ἐπισκόπησιν M

7 πρός ους οίσθήσονται πρότερον. ὅπλα οἶς ἐστὶν ένὸς πλείω ἀπογράφεσθαι, καὶ εἰσάγειν μηδένα μηδὲν οπλον, μηδε ενέχυρον δέχεσθαι. στρατιώτας μη μισθοῦσθαι μηδε έαυτὸν μισθοῦν ἄνευ ⟨τῶν⟩ ἀρχόντων. 8 έκπλεῖν μηδένα ἀστῶν μηδὲ μέτοικον ἄνευ συμβόλου, 5 τά τε πλοϊα (μή) δρμίζεσθαι κατά τὰς πύλας, ὡς ἐν 9 τοις έγομένοις φηθήσεται. ξένους τους άφικνουμένους τὰ ὅπλα ἐμφανῆ καὶ πρόχειρα φέρειν, καὶ εὐθὺς αύτῶν παραιρεζοθαι, και αὐτοὺς μηδένα ὑποδέχεσθαι μηδε τους πανδοκέας άνευ τῶν ἀρχόντων, τους δε 10 άρχοντας ἀπογράφεσθαι καὶ παρ' ῷτινι ἂν κατ-10 άγωνται. τὰς δὲ νύκτας ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τὰ πανδοκεία έξωθεν κλείεσθαι διὰ χρόνου δέ τινος, δσοι αν ταλαπείριοι αύτῶν ὧσιν, ἐκκηρύττεσθαι. ὁμοτρόπως δὲ καὶ τοὺς κατὰ παίδευσιν ἢ κατ' ἄλλην τινὰ 15 11 χοείαν έπιδημούντας ἀπογράφεσθαι. ταῖς δὲ δημοσία άφικνουμέναις πρεσβείαις άπὸ πόλεων ἢ στρατοπέδων

<sup>1.</sup> πρὸς οὖς cod. Cas.: προὺς Μ | οἰσθήσονται Τ: οἰσθήσεται Μ || 2. εἰσάγειν Κirchhoffius: ἐξάγειν Μ || 4. τῶν ante ἀρχόντων inseruit Η || 6. Post πλοῖα in Μ est προσηγγέλθαι: expunxit Η (παρηγγέλθαι Hertlinus) | μη inserui | πατὰ τὰς πύλας, ὡς ἐν τοῖς ἐχομένοις ὁηθήσεται scripsi. (Fortasse τὰς εχομένοις ὁηθήσεται ut marginalis nota expungenda. Confer XXVIII 2 ἔτι τε μηδὲ πλοῖα κατ αὐτὰς [h. e. πύλας] ὁρμίζεσθαι): ὁρμίζεσθαι καθ ὰς πύλας τοῖς ἐχομένοις ὁηθήσεται Μ (ἐν ante ἐχομένοις addidit Η) || 8. εὐθὺς Η: εὐθὺ Μ || 9. παραισείσθαι Κείskius: παρῆσθαι Μ (παρηρῆσθαι C) cf. XXX 2| αὐτοὺς μηδένα Μ, quod seruani: (αὐτῶν μηδ. Τ et Η) || 10. πανδοκίας Μείηεκίπε: πανδοχέας Μ || 11. παρ ὡτινι C: παρ ὡτινι Μ (καὶ ὅθεν κατάγονται Ο, οῖ τινες ᾶν κατάγωνται Τ) || 12. πανδοκεῖα Μείηεκίμε: πανδοχεῖα Μ || 14. ὡτιν cod. C: ὡτι Μ | ὁμοτρόπως δὲ καὶ Η: ὁμόρους δὲ ἢ Μ (ὁμήρους δὲ ἢ Τ, ἐμπόρους δὲ ἢ Hauptius) || 16. δημοσία C: δημοσίαις Μ || 17. In Μ ρος πόλεως est ἢ τυράννων: expunxit Η

ού χρη έᾶν [αὐτοῖς] τὸν έθέλοντα διαλέγεσθαι, άλλὰ είναι τινας των πολιτών τούς πιστοτάτους, οι μετ' αὐτῶν συνδιατελοῦσι, μέχοι ἂν ἐνδημῶσιν οἱ πρέσβεις. καὶ ὧν ἂν σπανίζη ἡ πόλις, σίτου ἢ ἐλαίου ἢ ἄλλου 12 5 τινός, τῷ εἰσάγοντι κατὰ πλῆθος τῶν εἰσαγομένων τόκους προκεισθαι και στέφανον δίδοσθαι είς τιμήν, τῷ δὲ ναυκλήρω ἀνολκήν καὶ καθολκήν. ἔξοπλισίας 13 τε πυχυάς ποιεϊσθαι, καὶ ξένους τοὺς ἐνδήμους τὸν καιρον τούτον μεθίστασθαι είς χωρίον δητόν ή κατ' 10 οίκον διατελείν. ος δ' αν ων άλλη φαίνηται, ζημίαν προκεϊσθαι ώς άδικοῦντι. ὅταν τε σημήνη, τὰ έμπό- 14 οια και πρατήρια κλείεσθαι, και τὰ λύγνα κατασβέννυσθαι. καλ τῶν ἄλλων μηδένα ἔτι προϊέναι. ὅταν δέ τινι άναγκαϊόν τι συμβή, μετὰ λαμπτήρος βαδί- 15 15 ζειν. καὶ ος ἂν καταμηνύση τινὰ ἐπιβουλεύοντα τῆ πόλει, η ος αν των προγεγραμμένων τι πραττόμενον έξαγγείλη, ανηγγέλθαι τε αύτῷ ἀργύριον καὶ τὸ, άναγγελθεν έμφανῶς προκεῖσθαι έν άγορᾶ [ἡ ἐπὶ βωμο0] η εν ιερώ, ίνα προχειρότερόν τις τολμήση 20 μηνύειν τι τῶν προγεγραμμένων. ἐὰν δὲ αισ φυγάδες, 16

<sup>1.</sup> οὐ χρη ἑᾶν τὸν ἐθέλοντα eiecto αὐτοῖς Εd. Escherus seminarii philolog. Turicensis sodalis: οὐ χρη ἐν αὐτοῖς τὸν ἐθέλοντα Μ (οὐ χρη ἐαν αὐτοῖς τὸν ἐθέλοντα Ο, οὐ χρη ἐν αὐτοῖς τὸν ἐθέλοντα Ο, οὐ χρη ἐν ἀπορρήτοις τ. ἑ. Τ, οὐ χρη τὸν ἐθέλοντα Η | ἀλλὰ εἶναι Η: ἀλλὰ ἀὲλ Μ  $\parallel$  3. συνδιατελοῦσι Ο: συντελοῦσι Μ  $\parallel$  μέχρι Η: μέχρις Μ  $\parallel$  7. καθολκὴν C: καθολκὴν Μ  $\parallel$  9. ἢ κατ οἶκον διατελεῖν μετὸα mihi suspecta  $\parallel$  10. δς δ' ἀν ῶν ἄλλη φαίνηται scripsi: ἢι δε ᾶν ἄλλη φαίνηται Μ (δς δ' ἀν ἄλλη φαίνηται Reiskii ος δὲ ἀν ἄλλη φαίνηται Hertlinus)  $\parallel$  11. Inter τὰ et ἐμπόρια in M est τούτοις: expunxit Η  $\parallel$  12. λύχνα C: ἔχνη M  $\parallel$  13. προιέναι Η: παρειναι Μ  $\parallel$  15. Post βαδίζειν in M est ἕως ᾶν παραγγελθῆ: expunxit Η  $\parallel$  16. δς ᾶν τῶν προγεγραμμένων τι Η: ὅς τι αν τῶν προγεγραμμένων τις Μ  $\parallel$  18. ἀναγγελθὲν Κίτchoffius: ἀγγελθὲν Μ  $\mid$  ἢ ἐπὶ βωμοῦ inclusi Herchero auctore  $\mid$  20. Post προγεγραμμένων ex § 5 huc inserui ἐὰν δὲ ὧσι φυγάδες — ἔσται. Vide ad § 5

έπικηρύσσειν, ος αν άστων η ξένων η δούλων άπο**πτείνη, α έπάστω τούτων έσται. έπλ δὲ** [μονάρχψ ή στρατηγώ ή] φυγάδι δυναστεύοντι χρή καὶ τάδε προχηρύττεσθαι· έάν [δέ] τι καὶ αὐτὸς πάθη ὁ ἀποκτείνας, τοῖς τέχνοις αὐτοῦ ἀποδίδοσθαι τὸ ἀναγγελθὲν 5 άργύριον έὰν δὲ μὴ ἦ τέκνα, τῷ έγγυτάτω γένους. 17 καλ έάν τις τῶν συνόντων τῷ φυγάδι [ἢ μονάρχψ η στρατηγώ] πράξη τι των προκειμένων, ἀποδίδοσθαι, καλ κάθοδον αὐτῷ εἶναι. διὰ γὰρ ταῦτα προχειρο-18 τέρως αν έγχειροῖεν. έν δὲ ξενικῷ στρατοπέδφ τοιάδ' 10 19 ἀναγγείλαντα σιγὴν πάντων ἀκουόντων κηοῦξαι. ἐάν τις βούληται ἀπιέναι μὴ ἀρεσκόμενος τοῖς παροῦσιν, έξεῖναι ἀπαλλάττεσθαι, [άλλ' ὕστερον πεπωλήσεται] έὰν δέ τις φαίνηται βλάπτων τι τὸ στράτευμα ἢ δια-20 λύων τὸ στρατόπεδον, θάνατος ἔστω ἡ ζημία. μετὰ 15 δε ταῦτα τῶν ἄλλων έξετάσεων ἐπιμέλειαν ποιητέον. και πρώτον (μεν) επισκεπτέον ει δμονοούσιν οί πολιται, ώς αν όντος μεγίστου τούτου αγαθοῦ έν πολιορχία εί δὲ μή, τῶν τὰ ἐναντία φοονούντων τοῖς παροῦσι πράγμασι (τοὺς) καὶ μάλιστ' ἂν ἡγεμόνας 20

<sup>1.</sup> ἀποντείνη Sauppius: ἀπονινη  $M \parallel 2$ . μονάςχω η στρατηγώ η inclusi (η ante φυγάδι et δυναστεύοντι ceteris seruatis eiecerunt Kirchhoffius et H)  $\parallel 4$ . δὲ post ἐὰν inclusi signo lacunae ante ἐὰν omisso, quod posuerant T et H  $\parallel 5$ . ἀναγγείθεν  $M \parallel 6$ . γένους Kirchhoffius: γενομένω  $M \parallel 7$ . η μονάςχω η στρατηγώ inclusi  $\parallel 8$ . Post προκειμένων lacunam esse putauit H  $\parallel 10$ . ἔν Co. O: ἐὰν  $M \parallel 11$ . ἀναγγείλαντα Meierus: ἀναγγείλαντι  $M \mid$  ἐάν τις βούληται H: εἴ τις βούλεται M (defendit Sauppius)  $\parallel 13$ . Post ἀπαλλάττεσθαι in M est άλλ ὅτερον πεπαλήσεται: inclusi ego; sequitur deinde in M τὰ δ΄ ἐλάσσω τούτων ἀδικήματα κατα τὸν νόμον τὸν προκείμενον δεσμὸς η ζημία: expunxit  $H \parallel 14$ . η διαλύων cod. Cas.: διαλύων  $M \parallel 15$ . η ζημία cod. Cas.: η ζημία  $M \parallel 16$ . τῶν ἄλλων ἐξετάσεων H: τῶν ἄλλων τάξεων M (πράξεων Meinekius; fort. τῆς τῶν ἄλλων ἐξετάσεως)  $\parallel 17$ . μὲν inseruit  $H \parallel 20$ . τοὺς ante καὶ inseruit Herlinus (τινὰς inseruer. T; in eis quae praecedunt τοὺς τὰ ἐναντία φοονοῦντας Reiskius et H scripserunt)  $\parallel \mu$ άλιστ αν H:  $\mu$ άλιστα M

τε καὶ αἰτίους γενομένους τῆ πόλει πράξεως τινος μεδιστάναι άνυπόπτως, μετὰ προφάσεως εὐλόγου έκπέμπουτα άλλη ώς πρέσβεις τε καὶ ἐπ' άλλας δημοσίας έργασίας. οἷον καὶ Διονύσιος έπραξε Αεπτί- 21 5 νην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἔχοντα Συρακοσίων τῶ πλήθει οίκείως. γενόμενος γὰο αὐτῶ ἐν ὑποψία τινί. καλ θέλων αὐτὸν μεταστήσασθαι, φανερῶς μὲν οὐκ έπεχείρει έκβάλλειν αὐτόν, γνούς ὅτι περὶ αὐτὸν πολλή μετ' εύνοίας ίσχὺς ἔσοιτο καὶ νεώτερον ἄν τι 10 γένοιτο, τεχνάζει δε τοιόνδε. πέμπει αὐτὸν μετὰ 22 ξένων όλίγων είς πόλιν ὄνομα Ίμέραν, κελεύων φρουράν την μέν έξαγαγείν την δ' έγκαταστησαι. γενομένου δε αύτοῦ εν τῆ Ίμερα, πεμψας επέλευσεν αὐτὸν περιμένειν, μέχρι ἂν αὐτὸς μεταπέμψηται. 15 πόλεως δ' όμηρευομένης, όταν ἐπ' αὐτὴν στρατεία 23 γίγνηται, τοὺς γονέας τῶν ὁμηρευόντων καὶ τοὺς έγγυτάτω γένους μεταστήσασθαι έκ πόλεως, άγρι αν ή πολιοφαία παφέλθη, ΐνα μὴ έφορῶσιν έν ταῖς προσαγωγαζς τῶν πολεμίων τοὺς αὐτῶν παζδας συμπροσ-20 αγομένους και τὰ ἔσχατα πάσχοντας έγχωρεῖ γὰρ αύτους ενδον όντας και υπεναντίον τι πράξαι. έαν 24 δὲ ἄρα δυσχερὲς  $\langle \mathring{\eta} \rangle$  μετὰ [τῶνδε τῶν] προφάσεων ἐκπέμπειν, έᾶν [διάγειν αὐτοὺς ὡς ἐλαχίστων μετέχοντας ἔργων

١

<sup>1.</sup> τη πόλει H: ἐν τη πόλει  $M \parallel 2$ . Post μεθιστάναι in M est αὐτούς: expunxit  $H \parallel 5$ . Συρακοσίων Meinekius: συρακουσίων  $M \parallel 6$ . Post οἰκείως in M est καὶ ὀρῶν κατὰ πολλὰ ἰσχυρὸν αὐτὸν ὄντα: expunxit  $H \parallel 11$ . ἰμέραν  $M \parallel 12$ . ὄ ἐγκαταστήσαι M einekius: δὲ καταστήσαι  $M \parallel 13$ . ἰμέραν  $M \parallel 14$ . μέχρι H: μέχρις  $M \parallel 15$ . στρατεία Hertlinus: στρατίᾶ  $M \parallel 16$ . γίνηται  $M \mid$  γονέας H: γονεῖς  $M \parallel 17$ . ἐγγυτάτω γένους Kirchhoffius: ἑγγὺς τὰ γένη  $M \mid$  μεταστήσασθαι Sauppius: μεθίστασθαι  $M \mid αχρι H$ : ἄχρις  $M \parallel 19$ . αὐτῶν  $M \parallel 22$ . δυσχερὲς C: δυσχερής  $M \mid η$  addid.  $T \mid$  τῶνδε τῶν inclusit Sauppius  $\parallel 23$ . ἐᾶν διαγειν H: συνδιάγειν  $M \mid$  διάγειν  $M \mid$  συνδιάγειν  $M \mid$  διάγειν  $M \mid$  συνδιάγειν  $M \mid$  διάγειν  $M \mid$  σιαξεων καὶ inclusi

καὶ πράξεων καὶ] μήτε ὅπου ἔσονται μήτε ὅ τι πράξουσι προειδέναι [καὶ ὡς ἥκιστα ἐπὶ σφῶν αὐτῶν διατελοῦντας καὶ νὑκτα καὶ ἡμέραν] καὶ ἄλλας ἐπὶ ἄλλαις πράξεις καὶ λειτουργιῶν αὐτοῖς πλῆθος ἐπιτρέπειν ἀν-25 υπόπτως. ἔστωσαν δὲ διειλημμένοι εἰς παρατήρησιν 5 οὕτω γὰρ ἄν διακείμενοι ἥκιστα ἄν δύναιντο νεωτερίσαι. ἔτι τοίνυν μήτε εἰς τὰς ἐκκοιτίας λαμπτῆρας ἐπιφέρεσθαι μήτε ἄλλο νυκτερινὸν φέγγος ἤδη γάρ τινες, ἐπεὶ πάντη ἐξείργοντο, μήτε νεωτερίσαι ἔχοντες μήτε πρὸς τοὺς πολεμίους τι πρᾶξαι, τοιόνδε ἐτέ- 10 χνασαν. ἐν γὰρ τοῖς καλάθοις καὶ στρώμασιν ἐπιφερόμενοι εἰς τὰς φυλακὰς λύχνα οῖ δὲ δᾶδας οῖ δὲ λαμπτῆρας, διὰ τούτων τῶν φεγγῶν σύσσημα ἐποιήσαντο.

11 "Ετι δὲ καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀντιπροθυμουμέ- 15 νοις προσέχειν τὸν νοῦν καὶ μηδὲν εὐθέως ἀποδέ 2 χεσθαι [διὰ τάδε]. ὁηθήσονται δὲ έξῆς αἱ ἐπιβουλαὶ

<sup>1.</sup> πράξουσιν Μ || 2. προειδέναι Μ (προειδότας scripsit Η) | και — ἡμεραν inclusi (ἢ post ἡμέραν inseri uult Η) | ἐπισφῶν Μ | διατελοῦντας Η: διατηροῦντας Μ || 3. ἐπ' ἄλλαις Meierus ἐπ' άλλας Μ || 4. λειτουργιῶν αὐτοῖς πλῆθος Η: λειτουργιῶν αὐτοῖς πλῆθος Η: λειτουργιῶν αὐτοῖς πλῆθος Η (ἐπιρρεπτεῖν Η) || 5. Post ἀνυπόπτας in Μ est μεθ' ὧν ὅντες ἐν φυλακῆ μᾶλλον ἔσονται ἢ φυλάξουσί τι: expunxit Η || εἰς παρατήρησιν Η: ὡσεὶ παρὰ τρισὶν Μ (ὡς εἰς παρὰ τρισὶν C, ὡς εἰς καρὰ ων Π || 17. μὴ δὲ Μ || ἔτοντες Μ || 10. μὴ δὲ Μ || ἔτοντας Μ || μὴ δὲ Μ || ἔτοντες Μ || 10. μὴ δὲ Μ || ἔτιφεροῦμενοι H: σὲν Μ || καλάθοις Co. Ο: ἀπολούθοις Μ || ἔπιφεροῦμενοι H: φερομένοις Μ || 13. Ρος λαμπτῆρας in Μ est ἔνα δὲ πρός τι κοιτασθῶσιν: expunxit H || διὰ τούτων τῶν φεγγῶν σύσσημα ἐποιήσαντο H: τοῦτον τὸν φεγγαῖον σύσσημον ἐποιήσαντο Μ || 14. Post ἐποιήσαντο in Μ est διὸ δεῖ πάντα τὰ τοιαῦτα ὑποπτεύειν: expunxit H || 15. τοῖς ἀντιπροθυμονμένοις (δεῖ τοῖς C) Μ || 17. διὰ τάδε inclusi suadente Herchero

έκ της \*\* βίβλου παραδείγματος ενεκα, όσαι κατά πόλιν έξ άργόντων η ίδιωτων γεγόνασι, καὶ ώς ένιαι αὐτῶν κωλυθεῖσαι διελύθησαν. Χίου γὰο μελλούσης 3 προδίδοσθαι, των άργόντων τις, συμπροδιδούς καλ 5 άπατῶν τοὶς συνάρχοντας, ἔπεισε λέγων, ώς, ἐπειδὴ είρηνη είη, τοῦ τε λιμένος τὸ κλείθρον είς γῆν ἀνασπάσαντας ξηρᾶναι δεῖ καὶ πισσαλοιφῆσαι καὶ τὰ παλαιὰ τῶν νεῶν ἄρμενα ἀποδόσθαι, τῶν τε νεωρίων έπισκευάσασθαι τὰ σαθρὰ καὶ τὴν έχομένην ὰὐτῶν 10 στοάν και τὸν πύργον, ἐν ικ διητώντο οι ἄρχοντες, έχόμενον της στοας, ΐνα έκ προφάσεως κλίμακες προσπορισθώσι τοῖς μέλλουσι καταλαμβάνειν τὰ νεώοια καὶ τὴν στοὰν καὶ τὸν πύργον. ἔτι δὲ συν- 4· εβούλευε και τὸ πληθος τῶν τὴν πόλιν φυλασσόντων 15 απόμισθον ποιήσαι, ϊν' ώς έλαγιστον δήθεν ανάλωμα τῆ πόλει η. καὶ ἄλλα τούτοις ὁμότροπα λέγων ἔπεισε 5 τοὺς συνάρχοντας ἄπερ ἔμελλε τοῖς προδιδοῦσι καὶ έπιτιθεμένοις συνοίσειν πρός την κατάληψιν. αμα δε 6 τοῦ τείχους ἐκδήσας κατεκρέμασε δίκτυα ἐλάφεια καὶ 20 σύεια, ώσει ξηραναι θέλων, και άλλη ίστια έξω τοὺς κάλους έχοντα, καθ' απερ έν νυκτὶ ἀνέβησαν (οί) στρατιώται. πρός δε άντιστασιώτας τοιόνδε έπράχθη 7 έν "Αργει. μελλόντων γαρ τῶν πλουσίων τὴν δευτέραν επίθεσιν επιτίθεσθαι τῷ δήμω καὶ ξένους έπ-

<sup>1.</sup> Post έκ τῆς lacunam indicau. Τ | ἕνεκα Η: ἕνεκεν M || 2. ἐξαρχόντων M || 5. συνάρχοντας C: ἄρχοντας M || 9. ἐπισκενάσασθαι τὰ σαθρὰ H: ἐπεσκενάσθαι τὰ στάζοντα M || 12. προσπορισθῶσιν M || 16. ἢ C: ἢ M (εἶη T) || 17. Post συνάρχοντας inserendum esse ποιῆσαι putat H | ἔμελλε H: ἔμελλον M || 18. ἔπιτιθεμένοις T: ἐπιθεμένοις M || Post κατάληψιν in M est ἄστε ἀεὶ δεῖ προσέχειν τοῖς τὰ τοιαῦτα τελειοῦν σπονδάζονσιν deleuit H || 19. ἐπδήσας Hauptius: ἐπιδήσας M || 20. ἱστία O: σύεια M || 21. οἱ addidit H coll. IV 2 δεξάμενος ταύτη τοὺς στρατιώτας

ανομένων, ό τοῦ δήμου προστάτης, προαισθόμενος τὸ μέλλον, τῶν ἐπιθησομένων [τινὰς τῶν ὑπεναντίων ὄντων τῷ δήμῳ] ἄνδρας δύο προσποιησάμενος φίλους [είναι άπορρήτους πολεμίους αύτῶ καθίστησιν αὐτοὺς καὶ] ἐποίει κακῶς ἐν τῷ φανερῷ, σιγῆ δὲ τὰ τῶν ἐναντίων βου- 5 8 λεύματα ήπουε παρ' αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τῷ εἰσάνεσθαι τους ξένους ήσαν οί πλούσιοι, καὶ εἰς τὴν έπιουσαν νύπτα έμελλε τὸ έργον έσεσθαι, έδοξε τῷ τοῦ δήμου προστάτη τάχιστα ἐκκλησίαν συναγαγείν καὶ τὸ (μὲν) μέλλον μὴ προειπεῖν, ἵνα μὴ πᾶσα ἡ 10 πόλις ταραχθη, είπειν δὲ ἄλλα τε καὶ ὅτι συμφέρον είη έν τη έπιούση νυκτί σύν τοῖς ὅπλοις πάντας 9 όμοίως παρείναι έν τῆ αύτοῦ φυλῆ ενα εκαστον. ἐὰν δέ τις ἄλλη τὰ ὅπλα ἐξενεγκάμενος φανῆ, ὡς ποο-10 δότης καὶ ἐπιβουλεύων τῷ δήμῷ πασχέτω τι. παρα- 15 πλησίως δε εν Ήρακλεία τη εν τῷ Πόντω, ούσης δημοχρατίας και επιβουλευόντων των πλουσίων τω δήμω και μελλόντων επιτίθεσθαι, προγνόντες οί προστάται τοῦ δήμου τὸ μέλλον, οὐσῶν αὐτοῖς τριῶν

<sup>2-4.</sup> hoc loco inclusi ea, quae deleri iussit Sauppius (Hercherus deleuit sola τινάς τῶν ὑπεναντίων ὅντων Ι. 2, Ι. 4 cum Reiskio καθίστη scripsit, cum T pro αὐτοὺς: ὁρατοὺς) || 5. τὰ τῶν Η: τὸ ἐπ τῶν Μ (τὰ ἐπ τῶν C) || 6. ἐπὶ Η: ἐν Μ || 7. Post οἱ πλούσιοι in Μ est ἄμα δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ πόλει τινὲς ἡσαν ἐτοιμοι: expunxit Η || 8. ἔμελλεν Μ || 9. τάχιστα C: ταχίστην Μ || 10. μὲν addid, Η || 11. εἰπεῖν Τ: εἰπόντα Μ (εἰπόντι C) || 12. πάντας ὁμοίως Η: πάντας μὲν οὺς Μ || 13. ἔνα Η: ὅντας Μ || ἔκαστον Μeierus: ἐκατὸν Μ (pro ὄντας ἐκατὸν scribi uoluit C: ἔν τε τῷ αὐτοῦ ἑκατοστύι) | ἐαν δὲ τις ἄλλη τὰ ὅπλα ἐξενεγκάμενος φανῷ Η coll. Χ 13: ἐαν δὲ τις ἄλλως (ἄλλοσε Ο) ἑκθῆται τὰ ὅπλα ἡ ἄλλη (ῆ ἀπλῶς μὴ Μeierus) ἐξενεγκάμενος φανῷ Μ || 15. Post πασχέτω τι in M est τοῦτο δὴ αὐτὸ ἔνα κατὰ τὰς φυλὰς ὅντες οἱ πλούσιοι μὴ δύνωνται εἰς ταὐτὸ ἀθοισθέντες μετὰ τῶν ξένων ἐπιθέσθαι ἀλλ' ἐν ταῖς φυλαζο ὅντες διαπεχωρισμένοι ὡσιν ἐν πολλοῖς ὁλίγοι φυλέταις καλῶς δὲ δοκεῖ καὶ ἀγχινόως μετ' ἀσφαλείας διαλύσαι τὸ μέλλον: expunxit Η

φυλών [και τεσσάρων έκατοστύων] ἔπεισαν τὸ πληθος έξήκουτα θεῖναι έκατοστύας, ΐνα ἐν ταύταις καὶ εἰς τὰς φυλακὰς καὶ είς τὰς ἄλλας λειτουργίας φοιτῶσιν οί πλούσιοι. δμότροπον δέ τι τούτω καλ πάλαι έν 11 Λακεδαίμονι (λέγεται) γενέσθαι. μηνυθείσης γὰο 12 έπιβουλης τοίς ἄρχουσιν ότι όταν ό πίλος άρθη έπιθήσονται, επαυσαν τους έγχειροῦντας επιθέσθαι, κήουγμα ἀναγγείλαντες τους τον πίλον μέλλοντας αίρειν μη άραι. ἐν Κορχύρα δὲ ἐπανάστασιν δέον γενέσθαι 13 έκ τῶν πλουσίων καὶ ὀλιγαρχικῶν τῷ δήμῷ (ἐπεδήμει δε και Χάρης 'Αθηναΐος φρουράν έχων, όσπερ συνήθελε τη έπαναστάσει) έτεχνάσθη τοιόνδε. των 14 τῆς φρουρᾶς τινες ἄρχοντες σικύας προσβαλόμενοι καλ τομάς έν τῷ σώματι ποιησάμενοι καλ αίματωθέντες έξέδραμον είς την άγοραν ώς πληγας έχοντες, αμα δ' αὐτοῖς εὐθὺς προπαρεσκευασμένοι οί τε αλλοι στρατιώται τὰ ὅπλα έξηνέγκαντο καὶ τῶν Κορκυραίων οί ἐπιβουλεύοντες. τῶν <δ'> ἄλλων ἀγνοούντων τὸ 15 ποᾶγμα καὶ εἰς ἐκκλησίαν παρακληθέντων συνελάμβανον τοὺς προστάτας τοῦ δήμου, ὡς ⟨τῆς⟩ ἐπαναστά-

<sup>1.</sup> καὶ τεσσάρων ξκατοστύων inclusi: (τεσσαράκοντα pro τεσσάρων scripsit C, τριάκοντα Hassius, καὶ τεσσάρων ἐν ξκάστη ξκατοστύων T) [2. Φείναι H: εἶναι M [4. Post of πλούσιοι in M est: συνέβαινεν καὶ ἐνταῦθα διεσκεδασμένους εἴναι τοὺς πλουσίους καὶ ἐν ταὶς ἑκατοστύων ὁλίγοις (ὀλίγους C) ἐκάστοθι παραγίνεσθαι ἐν πολλοῖς δημόταις | καὶ πάλαι T: καὶ παλαιὸν M (κατέλαβεν H) cf, XXXI 25, XXXVII c6, b7. Post Λακεδαμονι inserui λέγεται, post γενέσθαι T1 γενέσθαι c0. C2 γίνεσθαι M1 b6. πίλος C3 πηλὸς M1 b8. πίλον C5 πηλὸν M1 αἰρειν C9 ἀραι C9 ἀραι C9 ἀραι C9 ἀραι C9 αραιδημεί C9 αραιδικί C9 αραι

σεως γενομένης έξ αὐτῶν, καὶ τὰ ἄλλα μεθίστασαν πρὸς τὸ συμφέρον αὐτοῖς.

Χρη δε και συμμάχων είς την πόλιν \*\* μήποτε αμα διατελείν τους συμμάχους, άλλα διεσκεδάσθαι 2 όμοτρόπως τοῖς προειρημένοις. τὸ δὲ αὐτὸ (ποιεῖν) 5 καλ μετά ξένων μισθοφόρων μέλλοντά τι πράσσειν. άει (δε) χρη ύπερέχειν πλήθει και δυνάμει τους έπαγομένους πολίτας των ξένων εί δε μή, επ' εκείνοις γί-3 γυονται αύτοί τε και ή πόλις. οξον Χαλκηδονίοις πολιοοκουμένοις (οί Κυζικηνοί) όντες σύμμαχοι έπεμψαν 10 φρουράν [αὐτοῖς οἱ τῶν Χαλκηδονίων σύμμαχοι]. (αὐτῶν δὲ) βουλευομένων τὰ αύτοῖς συμφέροντα ούκ ἔφασαν οί φρουφοί έπιτρέψειν, έαν μη καί Κυζικηνοίς δοκή είναι συμφέροντα, ώστε τοῖς Χαλκηδονίοις τὴν φρουοὰν ἐφέδραν πολὺ φοβερωτέραν εἶναι τῶν προσκαθη- 15 4 μένων πολεμίων. [δεὶ οὖν μήποτε εἰς πόλιν οἰκείαν μείζω δύναμιν ἐπακτὸν δέχεσθαι τῆς ὑπαρχούσης τοῖς πολίταις, ξένοις τε χρωμένην ἀεὶ δεῖ τὴν πόλιν πολλῶ ὑπερέχειν τῆς τῶν ξένων δυνάμεως ου γάρ ἀσφαλές ξενοκρατεῖσθαι καὶ ἐπὶ μισθοφόροις

<sup>1.</sup> γενομένης Meinekius: γινομένης Μ | μεθέστασαν Μ ||
3. Post πόλιν lacunam indicauit C || 5. Inter όμοτοόπως et τοῖς προσιρημένοις in Μ est τῶν αὐτῶν ἔνεκεν: del. Η | ποιεῖν add. Η coll. ΧΧΧΙΙ 10. ΧΧΙΙ 13. ΧΧΧΙ 3. || 6. μισθοφόρων deleri uult Hertlinus | μέλλοντά τι Η: μέλλοντάς τι Μ || 7. δὲ add. Η ||
9. γίγνονται Η: γίνονται Μ || 9 — 12. Sauppium secutus sum qui οἱ Κυζικηνοὶ et αὐτῶν δὲ addidit, mutauit παρόντες in ὅντες, αὐτοῖς — σύμμαχοι ἐπεμψαν φρουρὰν αὐτοῖς πολιορκονμένοις παρόντες σύμμαχοι εἰεκιψαν φρουρὰν αὐτοῖς τοῖ τῶν καλχιποδονίων σύμμαχοι. βουλ. etc. Μ (οἰον Χαλκηδονίοις πολιορκονμένοις οἱ παρόντες σύμμαχοι — ἔπεμψαν δὲ φρουρὰν αὐτοῖς Κυζικηνοὶ) οἱ τῶν Χαλκηδονίων σύμμαχοι — βουλευσμένων ⟨οῦν⟩ Τ) || 12. ἔφασαν C: ἔφησαν Μ || 13. δοπῆ C: δοπεί Μ ||
14. καλχιδονίοις Μ || 15. ἔφέδραν Η coll. ΧΙΥ 1: ἔσω δρῶν Μ (ἔσω οὐσαν C) | προσκαθημένων Μείστια: προκαθημένων Μ ||
16. δεῖ οὖν — p. 25, 1 μισθοφόροις γίγνεσθαι inclusi || 16, οἰπείαν deleri uult Sauppius, sed l. 18 post ὑπερέχειν inseri τῆ οἰπεία; at cf. ΙΧ 1 in interpolato loco τῆς οἰκείας χώρας || 17. ἔπαλοι C: ἔπ αὐτον Μ || 18. χρωμένην Τ: χρώμενον Μ (χρωμένον C) |
δεῖ τὴν πόλιν deleri uult Η χρώμενον seruato || 19. ἔπὶ C: ἔτι Μ

γίτνεσθαι.] οίον καὶ Ἡρακλεώταις τοῖς ἐν τῷ Πόντῷ ὁ συνέβη. ἐπαγαγόμενοι γὰο ξένους πλείονας τοῦ προσήκοντος, πρῶτον μὲν τοὺς ἀντιστασιώτας ἀνεῖλον, ἔπειτα αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἀπώλεσαν, τυραννευ- ὁ θέντες ὑπὸ τοῦ εἰσαγαγόντος τοὺς ξένους.

"Αν δε δέη ξενοτροφείν, ώδε αν ασφαλέστατα 13 γίγνοιτο. χοὴ τοῖς ἐν τῷ πόλει εὐπορωτάτοις προστάξαι κατά δύναμιν παρασχεῖν ξένους εκαστον, τοὺς μέν τρείς, τούς δε δύο, τινάς δε ενα άθροισθέντων 10 δε όσων δεί, ούτω διελείν αὐτοὺς είς λόχους, καταστήσαντα έπ' αὐτοὺς τῶν πολιτῶν τοὺς πιστοτάτους λοχαγούς. τὸν δὲ μισθὸν καὶ τὴν τροφὴν οί ξένοι 2 παρὰ τῶν μισθωσαμένων λαμβανόντων, τὸ μέν τι παρεγόντων αὐτῶν, τὸ δὲ καὶ τῆς πόλεως συμβαλλο-15 μένης. καλ διαιτάσθων εκαστοι έν ταις των μισθω-3 σαμένων οίκίαις, είς δε τας λειτουργίας και τας έκκοιτίας και τὰ ἄλλα ἐπιτάγματα ἐκ τῶν ἀρχόντων άθροιζόμενοι ύπὸ τῶν λοχαγῶν ὑπηρετούντων. κο- 4 μιδή δὲ τοῖς προαναλίσκουσιν εἰς τοὺς ξένους χρόνφ 20 τινί γενέσθω ύπολογιζομένων των είς την πόλιν είσφερομένων παρά έκάστου τελών ούτω γάρ αν τάχιστά τε καὶ ἀσφαλέστατα καὶ εὐτελέστατα ξενοτροφηθείη.

Τοῖς μὲν οὖν ἐν τῆ πόλει ὑπεναντία θέλουσι 14

<sup>1.</sup> γίνεσθαι  $M \parallel 2$ . ἐπαγαγόμενοι Meinekius: ἐπαγόμενοι  $M \parallel 4$ . αὐτοὺς  $M \parallel 5$ . είσαγαγόντος C: είσάγοντος  $M \parallel 6$ . ώδε  $M \parallel$  άσφαλέστατα H: ἀσφαλέστατον  $M \parallel 7$ . γίνοιτο  $M \parallel 8$ . Post δύναμιν in M est ἑπάστα: expunxit  $H \parallel 10$ . ὄσων δεῖ, οὖτω H coll. XV 3: ὄσων δέοιτο  $M \parallel$  καταστήσαντα H: καταστήσαντας  $M \parallel 13$ . το μέν τι παρεχόντων αὐτῶν scripsi: το μέν τι παρ αὐτῶν M (το μέν τι αὐτῶν χορηγούντων uel παρεχόντων uel συντελούντων  $H \parallel 15$ . διαιτάσθων H: διαιτάσθωσαν  $M \parallel 16$ . είς δὲ H coll, H: H: διαιτάσθων H:

τοῖς καθεστηκόσι προσφέρεσθαι ὡς προγέγραπται τὸ δὲ πλῆθος τῶν πολιτῶν εἰς ὁμόνοιαν ὡς μάλιστα χρὴ προάγειν, ἄλλοις τε ὑπαγόμενον αὐτοὺς καὶ τοὺς χρεωφειλέτας κουφίζοντα, ⟨τῶν μὲν⟩ τόκων βραχύ τι ἢ ὅλους ἀφιέντα, ἐν δὲ τοῖς λίαν ἐπικινδύνοις καὶ 5 τῶν ὀφειλημάτων τι μέρος ⟨ῆ⟩ καὶ πάντα ὅταν δέῃ (ὅπου γε καὶ φοβερώτατοι ἔφεδροί εἰσιν οί τοιοίδε ἄνθρωποι), τούς τε ἐν ἀπορία ὄντας τῶν ἀναγκαίων 2 εἰς εὐπορίαν καθιστάντα. καὶ ὅπως ⟨ἄν⟩ ἴσως καὶ ἀλύπως τοῖς πλουσίοις ταῦτα γίγνοιτο καὶ ἐξ οῖων 10 πόρων πορίζοιτο, καὶ περὶ τούτων ἐν τῆ Ποριστικῆ βίβλω δηλωτικῶς γέγραπται.

15 Κατασκευασθέντων δὲ τούτων, ἄν τι ἀγγελθῆ ἢ πυρσευθῆ βοηθείας δεόμενον, ἐξιέναι ἐπὶ τὰ κακού2 μενα τῆς χώρας. τὸν δὲ στρατηγὸν τοὺς παρόντας 15 εὐθὺς συντάττειν, ἵνα μὴ σποράδην καὶ κατ᾽ ὀλίγους ἐξιόντες ἐπὶ τὰ αὐτῶν ἀπολλύωνται δι᾽ ἀταξίαν καὶ κόπον ἄκαιρον, ἐνεδρευόμενοί τε ὑπὸ τῶν πολεμίων
3 καὶ κακὰ πάσχοντες. ἀλλὰ χρὴ τοὺς παραγιγνομένους ἐπὶ τὰς πύλας ἀθροίζεσθαι μέχρι τινὸς πλή- 20 θους, ὡς λόχου ἢ διλοχίας, εἶτα συνταχθέντας καὶ ἡγεμόνος αὐτοῖς φρονίμου δοθέντος, οὕτως ἐκπέμπεσθαι καὶ σπεύδειν ἰόντας ἐν τάξει ὡς μάλιστα.

<sup>2.</sup> ὡς μάλιστα scripsi: τέως μάλιστα  $M \parallel 4$ . χοεοφειλέτας  $M \mid$  τῶν μὲν add.  $H \mid$  βραχύ τι Kirchhoffius: βραχύτητι  $M \mid$  5. ὅλονς H: ὅλως  $M \mid$  ἀφιέντα H: ἀφαιροῦντα  $M \mid$  6. ἢ ante καὶ add. Meierus  $\mid$  ὅταν δέη Haasius: ὅταν δὲ  $M \mid$  7. ὅτον γε καὶ H: ὡς πολύ γε καὶ  $M \mid$  9. καθιστάντα H: καθιστάναι  $M \mid$  αν ρος δπως add. Kirchhoffius  $\mid$  10. γίγνοιτο H: γιγνόμενα πράττοιτο M (πράττοιτο solum Hertlinus)  $\mid$  11. πόρων C: πόνων  $M \mid$  13. ἀγγελθη C: ἀγγελθὲν  $M \mid$  15. τὸν δὲ στρατηγὸν τοὺς H: τοὺς δὲ στρατηγοὺς  $M \mid$  16. συντάττειν  $M \mid$  17. αὐτῶν  $M \mid$  ἀπολλύωνται  $M \mid$  19. τοὺς  $M \mid$  17. αὐτῶν  $M \mid$  αποραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἐὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἐὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἐὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἐὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἐὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἐὐντας  $M \mid$  24 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἔὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἔὐντας  $M \mid$  8 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  23. ἔὐντας  $M \mid$  24 καραγινομένους  $M \mid$  21. λόχου  $M \mid$  24 καραγινομένους  $M \mid$  25 καραγινομένους  $M \mid$  26 καραγινομένους  $M \mid$  27 καραγινομένους  $M \mid$  26 καραγινομένους  $M \mid$  27 καραγινομένους  $M \mid$  28 καραγινομένους  $M \mid$  20 καραγινομένους  $M \mid$  21 καραγινομένους  $M \mid$  22 καραγινομένους  $M \mid$  23 καραγινομένους  $M \mid$  24 καραγινομένους  $M \mid$  25 καραγινομένους  $M \mid$  26 καραγινομένους  $M \mid$  27 καραγινομένους  $M \mid$  28 καραγινομένους  $M \mid$  29 καραγινομένους  $M \mid$  21 καραγινομένους  $M \mid$  21 καραγινομένους  $M \mid$  21 καραγινομένους  $M \mid$  22 καραγινομένους  $M \mid$  24 καραγινομένους  $M \mid$  24 καραγινομένους  $M \mid$  25 καραγινομένους  $M \mid$  26 καραγιν

ἔπειτα ἄλλο καὶ ἄλλο πλῆθος τούτοις ἐπιπέμπειν, ἵνα καὶ 4 έν τη πορεία έχόμενα ή τὰ μέρη, και έάν τε μέρος δέη βοηθησαι έάν τε αμα πάντας δέη, φαδίως υπάρχη συμμίσγειν άλλήλοις, [καὶ μὴ δρόμψ πόρρωθεν παραγίγνωνται]. 5 5 πρὸ δὲ αὐτῶν δεῖ πρώτους τοὺς ὑπάρχοντας Ιππέας καὶ κούφους έξιέναι, μηδε τούτους (άσκέπτως άλλά) προεξεφευνώντάς τε καὶ προκαταλαμβάνοντας τὰ ὑψηλὰ τών χωρίων, ϊν' ώς έκ πλείστου προειδώσιν οι όπλιται τὰ τῶν πολεμίων, καὶ μηδεν έξαίφνης αὐτοῖς προσπέση. 6 10 περί τε τὰς καμπὰς τῶν χωρίων καὶ τὰς ἀναβάσεις τῶν ἀκρολοφιῶν καὶ τὰς ἐκτροπὰς τῶν ὁδῶν, ὅπου ἂν τρίοδοι ώσιν, είναι σημεῖα, ἵνα μὴ περὶ ταῦτα σχίζωνται ἀπ' ἀλλήλων οι ὑπολελειμμένοι δι' ἄγνοιαν τῆς όδοῦ. ἀπιόντα τε εἰς τὴν πόλιν πεφυλαγμένως 7 15 άναχωρείν πολλών (τε) ένεκα καὶ μάλιστα ένέδρας φοβούμενον πολεμίων ήδη γαο περί βοήθειαν αφύλακτον τοιόνδε συνέβη. Τριβαλλών έμβαλόντων είς 8 την 'Αβδηριτών χώραν, έπεξελθόντες 'Αβδηρίται καί παράταξιν ποιησάμενοι κάλλιστον έργον είργάσαντο: 20 συμβαλόντες γὰο κατέβαλον πολλούς καὶ ἐνίκων πλήθος πολύ και μάχιμον. οι δε Τοιβαλλοί, άγα-9 νακτήσαντες τῷ συμβάντι, ἀπαλλαγέντες καὶ ἀναλα-

<sup>1.</sup> ἄλλο καὶ ἄλλο Meinekius: καὶ κατὰ ἄλλο Μ (ἄλλο κατ ἄλλο Meierus) | πληθος C: πάθος M | τούτοις ἐπιπέμπειν scripsi: οὕτως ἐκπέμπειν M (οῦτως εκρυικὶτ H) | Post ἐπιπέμπειν in M est καὶ ἐν τάχει μέχρις οῦ ἱκανοὶ δοκοῦσιν ἐκβεβοηθηπέναι: expunxit H (ἀεὶ ἐν τάξει ceteris seruatis T) || 2. ἐἀν τε C: ἐἀν M | μέρος Sauppius: τὰ μέρη μέρος M (μέρη ἢ μέρος C, μέρει μέρος T, τὰ μέρη H) || 4. καὶ μὴ — παραγίγνωνται inclusi | παραγίνωνται M || 6. ἀσκέπτως inseruit H (ἀφυλάκτως H) || Δλιὰ inseruit H0! H10. ἀναβάσεις H10. ἀναβάσεις H20 || 2. τροσπέση Hertlinus: προσπέσοι H10. ἀναβάσεις H3 || 15. τε post πολλῶν add. Sauppius (ἄλλων τε H3) || 17. ἐμβαλόντων H1 || 18. ἀβδηρίται H3, ita etiam pg. 28, 3 || 20. ἐνίκησαν malit H3.

βόντες αὐτούς, πάλιν ἀφικόμενοι εἰς τὴν χώραν καὶ ἐνέδρας προκαθίσαντες ἔκειρον τὴν χώραν τὴν ᾿Αβδη-ριτῶν οὐ πόρρω τῆς πόλεως, οἱ δὲ ᾿Αβδηρῖται ὑπερφονήσαντες αὐτῶν διὰ τὸ προειργασμένον ἔργον ἐπεβοήθουν πασσυδί, οἱ δὲ ὑπῆγον αὐτοὺς εἰς τὰς δ ἐνέδρας. ὅπου δὴ λέγεται ἐκ μιᾶς πόλεως, τοσαύτης γε τὸ μέγεθος, πλείστους ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ ἀπολέσθαι. [οὐδὲ τὰρ ἀκούσαντες τὸν ὅλεθρον τῶν πρώτων ἐπεξελθόντων οἱ ἄλλοι ἐπέσχον τῆς βοηθείας, ἀλλ᾽ ἄλλος ἄλλον παρακαλῶν ἔσπευδε βοηθεῖν τοῖς ἐπεξελθούσι, μέχρι ἡρημώθη ἡ 10 πόλις ἀνδρῶν.]

16 ["Όδε οὖν ἄλλος τρόπος βοηθείας βελτίων ἄν εἴη ἐπὶ τοὺς 2 ἐμβεβληκότας. πρῶτον μὲν οὖν οὐ χρὴ εὐθὺς βοηθεῖν, εἶδότα ὅτι ἀτακτότατοι ἄν εἶεν οἱ ἄνθρωποι, τῶν μὲν ἐπειγομένων τὰ οἰκεῖα σψζειν ὡς τάχιστα ἐκ τῶν ἀγρῶν, ἐτέρων δὲ πεφοβημένων 15 ' εἰς τοὺς κινδύνους προϊέναι, ἄλλων δὲ πάμπαν ἀπαρασκεύων 3 ὄντων. χρὴ οὖν τὴν μὲν βοἡθειαν εὐτρεπίζειν ἀθροίζοντα ὅτι τάχος, ἄμα τῶν μὲν τὸ δεῖμα ἀφαιροῦντα, τοῖς δὲ θάρσος ἐμ-4 ποιοῦντα, τοὺς δὲ όπλίζοντα. δεῖ γάρ σε εἰδέναι ὅτι τῶν πολεμίων οἱ μετὰ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης γιγνόμενοι ἐν πολεμία, 20 κατ' ἀρχάς μὲν τὸ ἰσχυρότατον αὐτῶν ἐν τάξει ἄγουσι προσδεχόμενοί τινας ἐφ' ἐαυτοὺς ⟨ἰόντας⟩ καὶ ἐτοίμως ἔχοντας ἀμύ-

<sup>1.</sup> αὐτούς  $M \parallel 5$ . πασσυδί Meinekius: πασσυδίη  $M \mid \text{Post}$  πασσυδίη in M est πάση δώμη και προθυμία: expunxit  $\text{Co.} Q \parallel 6$ . ὅπου δη C: ὅπου δὲ  $M \parallel 8-11$ . οὐδὲ γάρ - πόλις ἀνδρῶν inclusi  $\parallel 8$ . πρώτων Hertlinus: πρῶτον  $M \parallel 10$ . ἔσκευδεν  $M \mid \mu$ ετρις  $M \parallel 12$ . - p. 30, 19 (XVI, 1–13) πλέων ὑπ αὐτῶν inclusi  $\parallel 12$ . ὅδε (uel ὅδ΄) scripsi: ὁ δ΄ M (εἴη δ΄ αν άλλος τρόπος βοηθείας ἐπὶ τοὺς ἐμβεβληκότας τοιόσδε expectabat H)  $\parallel 13$ . εὐθὺς H: εὐθὺ  $M \mid \text{Fort.}$  βοηθεῖν ἐᾶν  $\parallel 14$ . Post ἀταπτότατοι αν in M est καὶ ἀπαράσκενοι πρὸ τῆς ἔω: expunxit  $H \parallel 16$ . Post προϊέναι in M est of δ΄ (οἶα  $\dot{\textbf{C}}$ ) είκὸς προσφάτως ἀγγελμένων (ήγγελμένων  $\dot{\textbf{C}}$ )  $\parallel 18$ . ἐμποιοῦντα  $\dot{\textbf{C}}$ : ἐμποιοῦντας  $\dot{\textbf{M}} \parallel 19$ . ὁπλίζοντας  $\dot{\textbf{C}}$ )  $\dot{\textbf{C}}$ 0 ενέσεως  $\dot{\textbf{C}}$ 1  $\dot{\textbf{C}}$ 2 εὐποιοῦντας  $\dot{\textbf{C}}$ 3  $\dot{\textbf{C}}$ 4 τοικρία  $\dot{\textbf{C}}$ 5 πολεμία  $\dot{\textbf{C}}$ 5 πολεμία  $\dot{\textbf{C}}$ 7 πολεμία  $\dot{\textbf{C}}$ 7 πολεμία  $\dot{\textbf{C}}$ 8 μιᾶ  $\dot{\textbf{M}}$ 9 22. ἰόντας inseruit  $\dot{\textbf{C}}$ 8 ξοντας  $\dot{\textbf{C}}$ 8  $\dot{\textbf{C}}$ 9 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 9 ει εξοντας inseruit  $\dot{\textbf{C}}$ 9 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 1 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 2 είνας είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 1 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 2 είνας είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 1 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 2 είνας είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 2 είνας είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 3 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 1 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 2 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 2 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 3 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 4 είνας  $\dot{\textbf{C}}$ 5 εί

νεσθαι· τινές δὲ διασπαρέντες αὐτῶν (τὰ) κατὰ τὴν χώραν ἀδικούσιν, άλλοι δ' αν ἐνεδρεύοιεν προσδεχόμενοί τινας βοηθούντας ύμων άτακτον βοήθειαν. δεῖ οὖν μὴ εὐθὺς αὐτοῖς προσκείμενον 5 ένοχλείν, άλλ' έασαι αὐτούς πρότερον θαρρήσαι καί καταφρονή-5 σαντάς σου ἐπὶ λεηλάτησιν καὶ πλεονεξίαν όρμησαι αμα δ' αν ούτοι σιτίων και πόσεως πληρούμενοι άμελεις και άπειθεις τοις άρχουσι γίγνοιντο. ἐκ δὲ τούτων εἰκὸς μοχθηρούς αὐτῶν τοὺς 6 άγωνας και (χαλεπήν) την αποχώρησιν συμβαίνειν, εάνπερ γε σὺ αὐτοῖς εὐκαίρως ἐπιθή. ήτοιμασμένης γάρ σοι τής βοη- 7 10 θείας είς τὸν παρηγγελμένον τόπον καὶ ἐσπαρμένων ἤδη τῶν πολεμίων πρός άρπαγήν, ούτω χρή αὐτοῖς προσκεῖσθαι τοῖς μέν ίππεθσι προκαταλαμβάνοντα τὰς ἀποχωρήσεις, τοῖς δ' ἐπιλέκτοις ἐνέδρας ποιούμενον, τοῖς δ' ἄλλοις κούφοις ἐπιφαινόμενον αὐτοῖς, τούς δ' όπλίτας άθρόους έν τάξει ἄγοντα, μη πόρρω δὲ τῶν 15 προπεμφθέντων μερών. ἐπιτίθεσο δὲ τοῖς πολεμίοις ἐν οῖς ἄκων μέν (μή) μαχεί, μαχόμενος δὲ μή ἔλασσον ἔξεις τῶν πολεμίων. διά οὖν τὰ εἰρημένα λυσιτελεῖ πρότερον ἐφεῖναι καὶ ἐᾶσαι τοὺς 8 πολεμίους ώς πλείστην κατασύραι της χώρας, ίνα λεηλατούντες και πεπληρωμένοι λαφύρων ραδίως σοι την δίκην δώσι τά τε 20 γάρ ληφθέντα πάντα σώζοιο ἄν, οι τ' άδικήσαντες κατ' άξιαν λάβοιεν τὰ ἐπιτίμια. ὀξέως δ' ἄν βοηθήσας τοῖς μὲν σαυτοῦ 9

<sup>1.</sup> τὰ addidit C || 3. ὑμῶν C: ἡμῶν M | βοήθειαν Hertlinus: βοήθησιν M | αὐτοῖς Meierus: αὐτοὺς M || 4. αὐτοὺς H: τούτους M || θαρσῆσαι M || 6. Ροσι πληφούμενοι in M est καὶ οἰνωθέντες: expunxit Meinekius | ἀμελεῖς C: ἀμελλεῖς M || 7. γίνοιντο M || 8. χαλεπιὴν inseruit H (post ἀποχώρησιν addi uult Meinekius χαλεπωτάτην) || 9. ἐπιθἢ Hertlinus: ἐπιθήση M || 12. Ιππεῦσιν M || 13. κούφοις C: κούφως M || 14. ἀγοντα C: ἀγοντας M || 15. προπεμφθέντων C: προσφθέντων M || 16. μὴ inseruit C ante μαχεῖ μαχεῖ Hertlinus: μαχήση M || 17. εἰρημένα Sauppius: πρότεφε εἰρημένα M (πρότεφον εἰρημένα C, πρότεφον γεγγαμμένα uel προειρημένα L. Dindorfius, προγεγραμμένα H) | πρότεφον Η: ποτὲ M | ἐάσαι M || 18. Γνα Reiskius: Γνα ἢ M (Γνα δὴ Τ, Γνα οἱ L. ἹDindorfius) || 19. πεπληφωμένοι H: διαπεπληφωμένοι M | δῶσι Τ: δώσονσιν M || 20. σάξοιο ὰν Η: σάζοιντο Μ (σάζοιτο Co. O)

άπαρασκεύοις τε καί (ού) τεταγμένοις κινδυνεύοις, οί δὲ πολέμιοι μικρά μέν ἄν φθάσειαν κακουργήσαντες, έν τάξει δ' ἄν ἔτι ὄντες 10 ατιμώρητοι αν απέλθοιεν. πολύ δὲ κρεῖσσον, ώς προγέγραπται, 11 ἐνδόντα ἀφυλάκτως διακειμένοις αὐτοῖς ἐπιθέσθαι. ἐὰν δέ σε λάθη ἢ φθάση τὰ ἐκ τῆς χώρας λεηλατηθέντα, οὐ χρὴ τὴν 5 δίωξιν αὐτῶν ποιεῖσθαι (κατά) τὰς αὐτὰς όδοὺς καὶ τοὺς αὐτοὺς χώρους, άλλὰ τήδε μέν όλίγους ἐπιφαίνεσθαι καὶ διώκοντας μή έπικαταλαμβάνειν έκουσίως και άνυπόπτως, άλλο δὲ πλήθος μετά άξιόχρεω δυνάμεως σπεύδειν κατ' άλλας όδους ότι τάχιστα πορευόμενον, καὶ φθάσαν ἐν τἢ τῶν ἀγόντων χώρα περὶ τὰ ὅρια 10 12 ένεδρεθσαι (φθάσαι δέ σε είκός έστι πρότερον είς την ἐκείνων άφικόμενον, διά τὸ λείαν ἄγοντας αὐτοὺς βραδυτέρως πόρεύεσθαι), την δ' ἐπίθεσιν αὐτοῖς ποιεῖσθαι δειπνοποιουμένοις οί γάρ λεηλατήσαντες. (ώς) έν τε τη αύτων ήδη τεγονότες και έν άσφαλεῖ ὄντες, πρὸς ῥαθυμίαν τρεπόμενοι ἀφυλακτοτέρως ἄν δια- 15 13 κέοιντο, ἄριστον (δ'), ἵνα νεοκμήσι τοῖς στρατιώταις χρήση, ύπαρχόντων γε πλοίων, κατά θάλατταν τὴν δίωξιν ποιεῖσθαι τό τε γάρ φθάσαι καὶ τὰ ἄλλα εἰς τὸ δέον σοι συμβήσεται, ἐὰν μὴ 14 κατοφθής πλέων ὑπ' αὐτῶν.] Κυρηναίους ⟨δὲ⟩ καὶ Βαρκαίους λέγεται τὰς μακρὰς βοηθείας κατὰ τὰς ἁμαξηλάτους 20

<sup>1.</sup> οὐ ante τεταγμένοις inseruit  $C \mid \delta k H$ : τε  $M \parallel 2$ . φθάσειαν H: φθάσειεν  $M \parallel 3$ . προγέγραπται H: γέγραπται  $M \parallel 6$ . κατά adiecit Meinekius  $\parallel 7$ . τῆδε C: τῆσδε  $M \parallel 6$ . κενοντώς καλ άνυπόπτως deleri uult H: sed ab rhetore haec non uidentur abiudicanda  $\parallel 9$ . άξιόχρεω Hertlinus: άξιοχρέον  $M \parallel 10$ . φθάσαν C0. C0: φθάσαντος  $M \parallel \delta c$ 1α  $M \parallel 11$ . πρότερον deleri uult C1. sed cf. Thuc. VII 25, C25. C36. C4αν C5. λέαν C6. λίαν C7. λέαν C8. Της C90 C90

τε όδοὺς καὶ ἐπὶ συνωρίδων καὶ ζευγῶν βοηθεῖν. κομισθέντων δε είς το προσήκον και έξης των ζευγῶν παραταχθέντων, ἀποβάντες οι ὁπλῖται καὶ ἐν τάξει γενόμενοι, εύθυς νεοκμητες προσφέροιντ αν 5 τοις πολεμίοις. είεν δε αν αι αμαξαι και έρυμα 15 ταϊς στρατοπεδείαις, οί (τε) τραυματίαι καὶ εί τι ἄλλο γένοιτο σύμπτωμα τοῖς στρατιώταις, ἐπὶ τούτων ἀπάγοιντ' αν είς την πόλιν. και έαν μεν ή ή χώρα 16 μη εὐείσβολος, άλλ' όλίγαι ὧσιν αι εἰσβολαί καὶ 10 στεναί, προκατασκευάσαντας αὐτάς, ὡς προγέγραπται, ούτω μερισθέντας έπὶ τὰς είσβολὰς έναντιοῦσθαι τοῖς έπιγειρούσι καλ βουλομένοις πρός την πόλιν προσιέναι, προσδιαταξαμένους καλ τούς φουκτοίς γνωριοῦντας τὰ ἀλλήλων πάθη, ὅπως τὰ μέρη βοηθή, ἄν 15 τι δέωνται άλλήλων. ἂν δὲ μὴ δυσείσβολος ἦ ἡ 17 χώρα, ή δε πολλαγή πολλούς είσβάλλειν, χρή τινας καταλαβεῖν τῆς χώρας τόπους, ώστε τοῖς πολεμίοις γαλεπὴν εἶναι τὴν πάροδον ἐπὶ τὴν πόλιν. ἂν δὲ 18 μηδε τοῦτο ὑπάρχη, λοιπὸν καταλαβεῖν έγγὺς τῆς

<sup>1.</sup> ἐπισυνωρίδων Μ | ζευγών Η: ζευγέων Μ | 4. προσφέροιντ ἀν Η: προσεφέροντο Μ | 5. Post τοὶς πολεμίοις in M est οἰς οὐν εὐπορία ζευγών καλον τὸ πλεονέκτημα ταχύ τε καλ νεοκμήτας τοὺς οτρατιώτας εἰς τὸ δέον ἐλθεῖν: expunxit Η | εἶεν Η: εἴησαν Μ | Post ἄμαξαι in M est εὐθύς: expunxit Η | 6. τε addidisse uidetur C | 7. ἐπὶ τούτων Τ: ἐπὶ τούτοις Μ | 10. προκατασκενάσαντας αὐτάς, ὡς προγέγραπται, οὖτω μερισθέντας ἐπὶ τὰς εἰσβολὰς Τ et Sauppius: προκατασκενάσαντα αὐτάς ὡς προγέγραπται, οὖτω μερισθέντας ἐπὶ τῆς εἰσβολῆς Μ (αὐτὰς ριο αὐτὰ Co. O, idem μερισθέντας; προκατασκενάσαντα αὐτὰς, ὡς προγέγραπται, σὺν τοῖς μέρεσιν ἰόντα ἐπὶ τὰς εἰσβολὰς Η) | 13. προσδιαταξάμενον scribi iubet Η | καὶ τοὺς φονκτοῖς γνωριοῦντας Η: καὶ φονκτοῖς γνωρίοντας Μ | 16. ἢ δὲ Hertlinus: ἢδη Μ (ὥστε ἢδη Τ) | τινας Η: ὑμᾶς Μ | 19. τοῦτο scripsi ταῦτα Μ | λοιπὸν Sauppius: τῶν λοιπῶν Μ (totum locum sic exhibuit Η: ἀν δὲ μὴ ὑπάρχωσι τοιοίδε τόποι, καταλ. et q. seqq.)

πόλεως χωρία σύμμαχά τε πρός τὸ μάχεσθαι πλεονεκτικώς καὶ εὐαπαλλάκτως ἔχοντα, ὅταν βούλη ἀπιέναι πρός την πόλιν, καὶ οῦτως ἄρχειν τῆς μάχης ἐκ τῶν 19 χωρίων τούτων δρμώμενον. [τὰς δ' ἐπιθέσεις αὐτοῖς ποιεῖσθαι ἀεὶ πλεονεκτοῦντα τἢ τἢς χώρας συνηθεία πολύ γὰρ 5 προέξεις προειδώς τὰ χωρία καὶ προάγων εἰς τόπους οίους ἂν σύ βούλη, σοί μέν γνωστούς καὶ ἐπιτηδείους καὶ φυλάξασθαι καὶ διώξαι καὶ φυγεῖν καὶ ἀπιέναι εἰς τὴν πόλιν λαθραίως καὶ φανερώς, τοῖς δὲ πολεμίοις ἀσυνήθεις καὶ ἀγνώτας καὶ λελειμμένους 20 πάντων τούτων, είδόσιν ὅτι ἄπειρον ὄντα τῆς χώρας οὐ μόνον 10 άδύνατον πράξαί τι ὧν θέλει, 'άλλὰ καὶ σωθήναι χαλεπόν, τῶν γε εν τή χώρα βουλομένων επιχειρείν. πρός πάντα αν ουν άτόλμως καὶ δειλῶς διακείμενοι σφάλλοιντο διενέγκοι γάρ ἄν τοσοθτον έκατέροις, ὅσον εἰ τοῖς μὲν νυκτὸς γένοιτο ἡ μάχη τοῖς 21 δὲ ἡμέρας, εἰ οῖόν τέ πως ἢν ταθτα ἄμα γενέσθαι. ὑπάρχοντος 15 δέ σοι ναυτικού, πεπληρώσθαι τὰς ναύς οὐ γὰρ ἐλάσσω τοὺς πολεμίους δχλήσουσιν οί εν ταῖς ναυσίν, ἐάν γε παραπλεῖν

<sup>1.</sup> σύμμαχά τε πρὸς τὸ μάχεσθαι Η: σύμμαχα πρὸς τὸ μάχεσθαί τι M (τε C)  $\parallel$  2. ἔχοντα Meierus: ἔχων τὸ χωρίον M  $\parallel$  βούλη Hertlinus: βούλει M  $\parallel$  3. Post οὖτως in M est ἐμβαλόντες οι πολέμιοι εἰς τὴν χώραν πρὸς τὴν πόλιν πορεύονται καὶ: expunxit H  $\parallel$  Post ἄρχειν in M est ὀμᾶς: deleuit idem  $\parallel$  4. ὁρμωμένονς M  $\parallel$  τὰς δ' ἐπιθέσεις - p. 33, 3 ἀποβαίη  $(\S 19-22)$  inclusi.  $\parallel$  5. τἢ τῆς χώρας συνηθεία scripsi: ἐπ τῆς χώρας τἢ συνηθεία M (τῆς χώρας τἢ συνηθεία M (τῆς χώρας τἢ συνηθεία M (τῆς χώρας τἢ συνηθεία M εἰτ τὰ ἐπιτήδεια προειδότα ὅπον ἀν τῆς χώρας ὑπάρχη ὑμῖν: expunxit H  $\parallel$  ἀσυνήθεις C: συνήθεις M  $\parallel$  10. τούτων, εἰδόσιν ὅτι scripsi: τούτων εἰδότας ὅτι M (τούτων, εἰδόσιν ὅτι scripsi: τούτων εἰδότας ὅτι M (τούτων, εἰδόδιν τὰς τις τὰν τῶν τοιούτων εἰπάζειν: expunxit H  $\parallel$  14. τοσοῦτον ἐπατέροις H: τοῖς ἐτέροις M  $\parallel$  τοῖς μὲν νυπτὸς μέχη γένοιτο  $\Pi$  μάχη  $\Pi$  τοῖς μὲν νυπτὸς μάχη γένοιτο  $\Pi$  τοῖς μὲν νυπτὸς εἶη ἡ μάχη  $\Pi$   $\Pi$  15. οἶον τὲ πως  $\Pi$   $\Pi$  τοῦτο ᾶμα  $\Pi$   $\Pi$  17. ἐάν τε  $\Pi$   $\Pi$  παραπλείν  $\Pi$ : παραπλέων  $\Pi$ 

ύπάρχη πρός τὰ ἐπιθαλάσσια χωρία καὶ τὰς παρὰ θάλασσαν όδούς. ταθτα δὲ οὔτως πράττων ἀπαρασκευοτάτοις ἄν τοῖς πο- 22 λεμίοις ἐπιθεῖο, καὶ παρὰ δόξαν τὰ ἀφ' ὑμῶν αὐτοῖς ἀποβαίη.]

Έν δὲ μὴ ὁμονοούση πόλει καὶ ὑπόπτως πρὸς 17 
δ ἀλλήλους ἐχόντων χρὴ προνοοῦντα εὐλαβεἴσθαι τὰς μετ' ὅχλου ἐξόδους ἐπὶ θεωρίαν λαμπάδος καὶ ἰπποδρομίας καὶ τῶν ἄλλων ἀγώνων, ὅσαι τε ἱεροποιίαι πανδημεὶ ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ σὺν ὅπλοις [πομπαὶ] ἐκπέμπονται, ἔτι καὶ περὶ τὰς πανδήμους νεωλκίας 
10 καὶ τὰς συνεκφορὰς τῶν τελευτησάντων ἔνι γὰρ καὶ ἐν ⟨τῷ⟩ τοιῷδε καιρῷ σφαλῆναι τοὺς ἐτέρους. παράδειγμα δὲ ἔξοίσω γενόμενόν ⟨τι⟩ πάθος. ἑορτῆς 2 γὰρ πανδήμου ἔξω τῆς πόλεως ᾿Αργείων γιγνομένης ἔξῆγον πομπὴν σὺν ὅπλοις τῶν ἐν τῆ ἡλικία, συχνοὶ 
15 δὲ τῶν ἐπιβουλευόντων καὶ αὐτοὶ παρεσκευάζοντο καὶ αὐτοῖς συνείποντο ἔνοπλοι εἰς τὴν πομπήν. καὶ 8 [ἐγένετο πρὸς τῷ ναῷ τε καὶ τῷ βωμῷ] οἱ μὲν πολλοὶ τὰ ὅπλα θέμενοι ἀπωτέρω τοῦ νεὼ πρὸς τὰς εὐχάς τε

<sup>2.</sup> Post όδούς in M est: εν' ὑπὸ ἡμῶν (ὑμῶν C) τε ὀχλῶνται καὶ ὑπὸ τῶν νηῶν κατὰ νώτου αὐτοῖς τὴν ἀπόβασιν ποιουμένων: expunxit H | ἀπαρασκευοτάτοις L. Dindorfius: ἀπαρασκευατότοις M | πράττων — ἐπιθεῖο Η: πράττων — ἐπιθεῖο Ε C: τοὺς M | Τ. ὄσαι τε Τ: ὅσαι γε Μ | 8. συνόπλοις M | πομπαὶ inclusi Sauppio auctore || 9. νεωλκίας C: νεολκίας Μ || 11. τῷ ante τοιῷδε add. H | ἐτέρους cod. C: ἐταίρους Μ || 12. γενόμενον κάθος seripsi: γενόμενον πάθος Μ (γενόμενον Αργείων πάθος uel Αργείων πάθος eiecto illo γενόμενον Η, qui Αργείων πάθος uel Αργείων πάθος eiecto illo γενόμενον Η, qui Αργείων κάθος uel Αργείων πάθος δια Κιτchhoffius: γενομένης Μ || 14. ἐξῆγον C: ἐξείργων Μ | συχνοὶ δὲ τῶν Τ: συχνῶν τῶν δὰ Ν || 15. παρεσκευάζοντο Μείετus: παρεσκευάζον Μ || 16. αὐτοῖς συνείποντο ἔνοπλοι Η: αὐτοῖς συνητοῦντο ὅπλα Μ (αὐτοὶς συνείποντο ἔνοπλοι Η: αὐτοῖς συνητοῦντο ὅπλα Μ (αὐτοὶς συνείθεντο τὰ ὅπλα Sauppius) || 17. ἐγένετο πρὸς τῷ ναῷ τε καὶ τῷ βωμῷ inclusi Sauppio et Arn. Schaefero suadentibus (γενόμενοι scribi unit H) || 18. νεὼ Η: ναοῦ Μ

καλ τὸν βωμὸν ώρμησαν, τῶν δὲ ἐπιβουλευόντων οί μεν έπι των οπλων υπέμειναν, οι δε ταις άργαις τε καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς προέγουσι παρέστησαν ἐν ταῖς 4 εύχαζς, ἀνὴρ ἀνδρί, ἔχοντες έγχειρίδια. καὶ τοὺς μεν κατεβεβλήκεσαν, οδ δε αὐτῶν είς την πόλιν σὺν 5 τοις οπλοις έσπευσαν, έτεροι δε των συνεπιβουλευόντων ύπομείναντες έν τη πόλει μετά των προαλισθέντων δπλιτών προκατέλαβον οθς προσήκε τόπους της πόλεως, ώστε δέξασθαι των έξω ους έβούλοντο. 5 Χίοι δὲ ἄγοντες τὰ Διονύσια καὶ πέμποντες πομπάς 10 λαμπράς πρός τοῦ Διονύσου τὸν βωμόν, προκαταλαμβάνουσι τὰς είς τὴν ἀγορὰν φερούσας όδοὺς φυλακαῖς καὶ δυνάμεσι πολλαίς. [άριστον δὲ τὰς ἀρχὰς πρώτον μετὰ τῆς προειρημένης δυνάμεως ίεροποιήσαι, τούτων δὲ ἐκ τοῦ ὅχλου άπαλλαγέντων, ούτω τοὺς ἄλλους συνιέναι.]

"Όταν δε οι έκπορευθέντες παραγένωνται καὶ 18 δείλη γίγνηται, σημαίνειν δειπνοποιείσθαι καί είς φυλακήν ιέναι. έν φ (δ) οι φύλακες εὐτρεπίζονται, έν τούτω περί των πυλών έπιμελητέον οπως καλώς κλείωνται περί γὰρ τὰς βαλάνους πολλὰ σφάλματα 20 2 γίγνεται διὰ τὰς τῶν ἀρχόντων μαλακίας. ὅταν γὰρ έπλ τὰς πύλας τις αὐτῶν έλθὼν κλεῖσαι μὴ αὐτουργὸς γίγνηται, άλλὰ παραδούς τὴν βάλανον τῷ πυλωρῷ

15

<sup>5.</sup> κατεβεβλήκεσαν Hertlinus: καταβεβλήκεισαν Μ | 7. ποοο. κατερερηκεσαν Πετιπιας: καταρερηκείαν Μ | 1. πουαλισθέντων G. Dindorfius: προσαλισθέντων Μ | 8. όπλιτων Μ επεκίας: όπλων Μ | 9. έβούλοντο C: έβουλευοντο Μ | sequitur in Μ διὸ δὴ (διὸ δεῖ πρὸς C) τὰς τοιαύτας ἐπιβουλὰς ἐν οὐδένι καιρῷ ἀφυλάκτως διακεῖσθαι: expunxit H | 13. 
Post πολλαῖς in Μ est κάλυμα οὖν οὖ μικρὸν τοῖς βουλομένοις νεωτερίζειν: expunxit H | ἄριστον δὲ — 15. ἄλλους συνιέναι 
inclusi | 14 Proπροσεργάτου σενὶς ποιλικών Επιβουλίας επιβουλίας επιβουλίας συνιέναι 
προσεργάτους συνιένας σενὶς ποιλικών Επιβουλίας επιβουλία inclusi | 14. Pro προειρημένης scribi uult H: προκειμένης, προπαιρισμένης Ο, προηρημένης Scriot unit H: προκειμένης, προ-ηταιρισμένης Ο, προηρημένης Meierus || 16. ἐνπορευθέντες Mei-nekius: είσπορευθέντες M || 17. γίνηται M | σημαίνειν C: ση-μαίνει M || 18. δὲ addidit C || 20. περὶ γὰρ τὰς cod. C: περι-πέρτας M || 21. γίνεται M || 28. γίνηται M

κλείσαι κελεύη, τάδε κακουργείται ύπὸ πυλωρών βουλομένων νυκτός δέξασθαι τοὺς πολεμίους. ο μέν τις 3 ήμερας είς την βαλανοδόκην τῶν πυλῶν ἄμμον προενέβαλεν, ὅπως ἡ βάλανος ἔξω μένη ⟨καί⟩ μὴ ἐμβάλ-5 ληται είς τὸ τούπημα. φασί δὲ καὶ έμβεβλημένας βαλάνους ὧδε έξαιρεθηναι. έμβαλλομένης κατ' όλίγον 4 άμμου είς την βαλανοδόκην έσείετο (ὁ μοχλὸς) άψοφητί, ΐνα μηδελς αἴσθηται. μετέωρος οὖν ἡ βάλανος ἐγίγνετο ύποπιπτούσης της ψάμμου, ώστε φαδίως αὐτὴν έξαιφεήδη δὲ πυλωρὸς δεξάμενος τὴν βάλανον 5 10 ອີກິນαι. παρά (τοῦ) στρατηγοῦ έμβαλεῖν, έντεμὼν λάθρα σμίλη η δίνη την βάλανον, βρόχον λίνου περιβαλών ένέβαλεν, είτα μετ' όλίγον τῷ λίνῷ ἀνέσπασεν. ἄλλος 6 δε προετοιμάσας εν γυργάθω λεπτω ενέβαλεν προσ-15 ημμένου λίνου, καὶ υστερον ανέσπασεν. Εξηρέθη δε και άνακρουσθείσα ή βάλανος. Ετι δε και θερμαστοίφ λεπτῷ έξηρέθη. χρὴ δὲ τοῦ θερμαστρίου τὸ μεν εν μέρος είναι οίον σωληνα, τὸ δε έτερον πλατύ, ώστε τῷ μὲν σωληνοειδεῖ ὑπολαμβάνειν τὴν βάλανον, 20 τῷ δὲ ⟨πλατεῖ⟩ ἐπιλαμβάνειν. ἕτερος δὲ ἔλαθε τρέ- 7 ψας τὸν μοχλὸν μέλλων ἐμβάλλειν, ἵνα μὴ κατέλθη είς τὸ τούπημα ἡ βάλανος. περί Αγαίαν δὲ ἐν πόλει 8 (Ηραιέων) έπιχειροῦντές (τινες) κρυφαίως δέξασθαι ξέ-

<sup>3.</sup> προενέβαλεν C: προενέβαλλεν  $M \parallel 4$ . ἔξω μένη καὶ μὴ C: ἐξομένη μὴ  $M \parallel 7$ . ἐσείετο  $\langle ο μοχλὸς \rangle$  H: σείεσθαι  $M \parallel 8$ . ἔγίνετο  $M \mid ὑποπιπτούσης H: προσπιπτούσης <math>M \parallel 9$ . ψάμμου M ut XXXI 2, 8, ψαμμώδης VIII 2  $\parallel$  11. τοῦ απὶς στραστηνοῦ inseruit H  $| σμίλη C : σμήλη <math>M \parallel 12$ . ἐνέβαλεν  $T : ἔβαλεν <math>M \parallel 16$ . Θερμαστρίω et δερμαστρίου H: δερμαστρίω et δερμαστίου  $M \parallel 20$ . πλατεῖ inseruit  $C \mid ἔλαδεν <math>M \parallel 22$ . Post ἡ βάλανος in M est καὶ νότερον ἐωσθεῖσα ἀνοιχθῆ: expunxit H ratus interpolatorem olim scripsisse: στερον ἀσθεῖσα ἀνήχθη  $\mid ἐν πόλει ⟨ Ηραιέων⟩ ἔπιχειροῦντές ⟨ τινες⟩ κρυφαίως <math>C$  coll. Polyaen. II 36: ἐν πόλει ἔπιχειροῦντές κρυφαίως M

νους πρώτον μέν της βαλάνου έλαβον τὰ μέτρα 9 τρόπω τοιώδε. προκαθέντες έν τῆ ἡμέρα εἰς τὴν βαλανοδόκην λίνου λεπτοῦ καὶ ἰσχυροῦ βρόχον καὶ τὰς ἀρχὰς ἔξω ἐάσαντες ἀφανεῖς, ὡς ἐν τῆ νυκτὶ ένεβλήθη ή βάλανος, ἀνέσπασαν [τὰς ἀρχὰς τοῦ λίνου] 5 τὸν βρόχον καὶ τὴν βάλανον, λαβόντες δὲ τὰ μέτρα αὐτῆς πάλιν καθῆκαν. ἔπειτα πρὸς (τὰ) μέτρα τῆς 10 βαλάνου βαλανάγραν ἐποιήσαντο τρόπω τοιῷδε. ἐχαλκεύσαντο σίφωνά τε καὶ φορμορραφίδα. ἦν δὲ ὁ μέν σίφων έργασθείς καθάπερ είωθε γίγνεσθαι της 10 δε φορμορραφίδος το μεν όξυ και πολύ μέρος είργάσαντο καθάπεο ταῖς ἄλλαις φορμορραφίσιν, ἡ δὲ λαβή ήν ποίλη ώσπες + στυραπίου ή \*\* στελέα έμ-11 βάλλεται. καὶ παρὰ μὲν τῷ χαλκεῖ ἐνεβλήθη στελεόν, + ἀπενεχθέντος δὲ έξηφέθη, ὥστε πρὸς τὴν βάλανον 15 12 προσαχθείσαν άρμόσαι. ήδη δέ τινες έν τῆ βαλανοδόκη ούσης (τῆς) βαλάνου τὸ περίμετρον ὧδε ἔλαβον. πηλον κεραμικον περιελίξαντες όθονίφ λεπτῷ καθ-

<sup>3.</sup> καὶ τὰς ἀρχὰς ἔξω ἐάσαντες ἀφανεῖς Η: καὶ τὰς ἀρχὰς ἔξω οὔσας ἀφανεῖς Μ (ἐάσας pro οὔσας C, καὶ τὰς ἀρχὰς ἔξω ἔχοντος οὔσας ἀφανεῖς Μ (ἐάσας pro οὔσας C, καὶ τὰς ἀρχὰς ἔξω ἔχοντος οὔσας ἀφανεῖς Τ) || 5. ἀνέσπασαν Co. O: ἀνέσπασεν in Μ || Post ἀνέσπασεν in M est τὰς ἀρχὰς τοῦ λίνου: inclusi ego (τὰς ἀρχὰς solum eiecit Η, ἀνέσπασε τὰς ἀρχὰς τοῦ λίνου καὶ τὸν βρόχον C) || 7. τὰ ante μέτρα addidit Η || Post τὰ μέτρα in M est οὔτω: expunxit Η (οὔτω ⟨ληφθέντα⟩ Τ) || 9. φορμοραφαφίδα L. Dindorfius; φορμοραφίδα Μ || 10. γίνεσθαι Μ || 11. δὲ Τ: τε Μ || φορμοραφίδος L. Dindorfius: φορμοραφίδος Μ (sic etiam 12) || είργασαντο C: είργάσατο Μ || 13. Post ἢ in Μ est lacuna. Ceterum verba corrupta || 15. ἀπενεχθέντος, quod in Μ est, in ἀπενεχθείσης mutauit Η: στατίο manca esse uidetur. (Τοτια locus sic a Turr. legitur: ὥσπερ στυράκιον ἢ στελεά, ἢ τὸ στελεὸν ἐμβάλλεται — ἀπενεχθέντος δὲ ἐξηρέθη, ὥστε πρὸς τὸν σίφωνα προσαχθείσαν ἀρμόσαι.) || 16. Post ἀρμόσαι in Μ est προνοητικώς δὴ δοκεῖ ποιηθῆναι πρός τε τὸν χαλκέα μηδεν ὑποπτεὐσαι ὅ τε σίφων οῦ ἔνεκα ἐργασθείς εἰη καὶ ἡ φορμοραφίς καὶ τὰ ἄρμενα γίνεσθαι: expunxit Η || 17. τῆς ante βαλάνου inseruit Η || 18. κεραμικὸν C: κεραμεικὸν Μ

ημαν, έρρωμένως πιέζοντες περί την βάλανον τον πηλόν ξπειτα ἀνέσπασαν τὸν πηλὸν καὶ ξλαβον τὸν τύπον της βαλάνου, πρὸς ὃν τὴν βαλανάγραν ἐποιήσαντο. [+ συμβάλλεται γίνεσθαι Τημένω 'Ροδίω εν 'Ιωνία Τέως 13 5 πόλις εὐμεγέθης προειδότος ὑπὸ τοῦ πυλωροῦ. ἄλλα τε οὖν προσυνέθεντο καὶ νύκτα ἀσέληνον καὶ σκοτεινήν, ἐν ἡ ἔδει τὸν μέν άνοιξαι, τὸν δὲ μετά ξένων είσελθείν. ἔπειτα δέον εἰς τὴν 14 έπιοθσαν νύκτα πραχθήναι παρήν τω πυλωρώ άνήρ, δστις έπεί όψὲ ἢν καὶ φυλακαί τε ἐπὶ τοῦ τείχους καθίσταντο καὶ αἱ πύλαι 10 ἔμελλον κλείεσθαι, σκότους οὖν ἤδη ὄγτος ἀπηλλάσσετο, ἐκδήσας άρχην άγαθίδος λίνου κλωστού, ὅπερ οὐκ ἔμελλε ῥαδίως διαρραγήναι. την δε άγαθίδα επορεύθη απελίσσων από της πόλεως πέντε στάδια, 15 όποι ξμελλον οί είσπορευόμενοι ήξειν. έπεί δὲ παρήν ό στρατηγός 16 κλεῖσαι τὰς πύλας, καὶ ἔδωκε κατὰ τὸ ἔθος τῷ πυλωρῷ ἐμβαλεῖν 15 τὴν βάλανον, δεξάμενος ἐνέτεμε λαθραίως ρίνη ἢ σμίλη τὴν βάλανον, ώστε ἐνέχεσθαι λίνον είτα βρόχον περιθείς καθήκε την βάλανον έχομένην ὑπὸ τοῦ λίνου, μετὰ δὲ ταῦτα κινήσας τὸν μοχλόν και ἐπιδείξας τῷ στρατηγῷ κεκλειμένην τὴν πύλην είχεν ήσυχίαν. χρόνου δὲ προϊόντος ἀνασπάσας τὴν βάλανον, τὴν 17 20 άρχην του σπάρτου πρός αύτον έδησε τουδε ένεκα, ίν', εί καθυπνώσας τύχοι, έγερθείη σπώμενος ύπο του λίνου. ο δε Τήμενος 18

<sup>1.</sup> ἐρρωμένως Η: ἀρμένω  $M \mid πιέζοντες Hertlinus: πιεζοῦντες <math>M \parallel 4$ . συμβάλλεται — p. 38, 10: προϊέναι (§ 13—19) inclusi. Primum enuntiatum sic fortasse restituendum: συμβόλο λέγεται γενέσθαι ὑπὸ Τημένω 'Ροδίω ἐν Ίωνία Τέως πόλις εὐμεγέθης προδιδόντος τοῦ πνλωφοῦ: puto enim ὑπὸ loco suo aberrasse | Τημένω C: τῆ μένω  $M \parallel 7$ . ἔπειτα δέον scripsi (conf. XI 13 ἐπανάστασιν δέον γενέσθαι): ἐπεὶ δὲ M (ἐπεὶ δὲ ἔδει Haasius)  $\parallel 8$ . ἀνὴρ ὅστις M (ἀνήρ τις δς T)  $\parallel 9$ . τείχους Hertlinus: τείχεος  $M \parallel 11$ . ἀγαθίδος C: ἀπανθίδος  $M \parallel 12$ . ἀγαθίδα C: ἀπανθίδα  $M \mid ἀπελίσσων Hertlinus: ἀπελάσσων <math>M$  (ἀνελίσσων C, ἀπειλίσσων C)  $\parallel 13$ . ὅποι Hertlinus: ὅπη  $M \parallel 15$ . Post λαθραίως in M est ἀψοφητὶ: expunxit  $M \parallel 18$ . πεκλειμένην M: ενεκεν δτι  $M \parallel 20$ . αὐτὸν  $M \parallel έδησεν <math>M \parallel ενεκεν$   $M \parallel 20$ . αὐτὸν  $M \parallel εδησεν <math>M \parallel ενεκεν$   $M \parallel 20$ . Τύχοι M. Ενεκεν δτι M (ἕνεκεν ὡς Hertlinus)  $\parallel 21$ . τύχοι M. Ευποσίπις: τύχη M

παρήν διεσκευασμένος μεθ' ων ξμελλεν είσπορεύεσθαι είς χωρίον ρητόν πρός τον την άγαθίδα ξχοντα. ην δὲ προσυγκείμενον τῶ Τημένψ πρός τὸν πυλωρόν, ἐλθόντι εἰς τὸν χῶρον σπᾶν τὸ 19 σπάρτον. καὶ εἰ μέν ἢν ἔτοιμα τῷ πυλωρῷ ἄπερ ἤθελε, προσεπιδήσαι πρός την άρχην του λίνου μαλλόν έρίου και άφειναι, 5 όπερ ίδων ό Τήμενος ξμελλε σπεύδειν πρός τάς πύλας εί δ' ἀπετύγχανεν ό πυλωρός του θελήματος, οὐδὲν προσάψας ἀφῆκε τὸ λίνον, ὥστε τὸν Τήμενον ἐκ πολλοῦ φθάσαι τε καὶ λαθεῖν ἀπαλλαγέντα, αἰσθομένω οὖν ἐν τῷ νυκτὶ ἐν τῷ σπάρτω ὑπάρ-20 χοντα τὸν μαλλὸν οδόν τε ἢν προϊέναι.] [τρόπον δὲ καὶ τόνδε 10 προεδόθη πόλις ύπὸ πυλωρού. σύνηθες ἐποιήσατο, ἐπεὶ μέλλοιεν αί πύλαι κλείεσθαι, ύδρεῖον ἔχων ἐξιέναι ώς ἐφ' ΰδωρ. ἀφικνούμενος δὲ ἐπὶ τὴν κρήνην, λίθους ἐτίθει εἰς τόπον γνωστὸν τοῖς πολεμίοις, έφ' δν φοιτώντες ευρισκον διά τών τιθεμένων λίθων 21 ἄπερ θέλοι δηλούν ό τῆς πόλεως φύλαξ. εί μέν γὰρ πρώτην 15 φυλάσσοι, ένα λίθον ετίθει είς τον συγκείμενον τόπον, εί δε δευτέραν, δύο, εί δὲ τρίτην, τρεῖς, εί δὲ τετάρτην, τέτταρας, ἔτι δὲ καὶ ἡ τοῦ τείχους καὶ κατά τί τῶν φυλακείων λελόγχοι. τούτω οῦν τῷ τρόπῳ σημαίνων ἐνέδωκε.]

<sup>2.</sup> ἀγαθίδα C: ἀνανθίδα M | 3. ἐἰθόντι (uel ἐἰθόντα) Hertlinus: ἐἰθών M | τὸ σπάρτον Τ: τὸν σπάρτον Μ | 4. προσεπιδησαι C: προσπηδησαι M | 6. ἔμελλεν M | 7. an legendum: οὐδὲν προσάφαντα ἀφεἰναι? | οὐδὲν C: οὐθὲν Μ | ἀφῆκεν Μ | 8. τὸ Hertlinus: τὸν Μ | 9. ἀπαλλαγέντα C: ἀπαλλαγέντας Μ | αἰσθομένω οὐν ἐν τῆ νυκτὶ ἐν τῷ σπάρτω ὑπάρχοντα τὸν μαλλὸν οἰόν τε ἡν scripsi: ἠσθάνοντο οὐν ἐν τῆ νυκτὶ τὸ σπάρτον ὑπάρχον ἐν τῆ πόλει οὐχ οἰόν τε ἡν Μ (ὅτι post πόλει inseruit C, ἠσθάνετο γοῦν ἐν τῆ νυκτὶ διὰ τὸ σπάρτον ὑπάρχον ἐν τῆ πόλει ἐι οὐχ οἰόν τε ἡν Τ) — Fort. αἰσθομένου αὐτοῦ scribendum; οὐχ ante οἰόν τε additum esse ab eo puto, qui insequentem narratiunculam huc pertinere arbitraretur || 10. τρόπον — 19. ἐνέδωκε item inclusi | καὶ C: κατὰ Μ || 12. ὑδρεῖον Η: ὑδρίον Η | ἐξιέναι C: εἰσιέναι Μ || 13. πρήνην C: κλίνην Μ || 14. ἐφ' ὁν Hertlinus: ἐφ' οὺ Μ || 16. φηλάσσοι Τ: φυλάσσοιεν Parisinus 2552 (in M litterae exesae) | ἕνα λίθον C: ἀνθ' ὡν Par. | εἰς Η: πρὸς Μ || 17. τρίτην, τρεῖς C: τρίτην, τρίτης Μ || 18. φυλακείων Κirchhoffius: φυλάκων Μ | τούνω Τ: τούτω δ' Μ || 19. Ροκένου κίν κίτhhoffius: φυλάκων Μ | τούνω Τ: τούτω δ' Μ || 19. Ροκένου κίν κίτhhoffius: φυλάκων Μ | τούνω Τ: τούτω δ' Μ || 19. Ροκένου κίν κίτhhoffius: φυλάκων Μ | τούνω Τ: τούτω δ' Μ || 19. Ροκένου κίν κι κιλη αλλώ διδόναι την βάλανον: expunxit Η΄.

- \*\* πράσσοντα δέ τι τοιοῦτον τὸν μοχλὸν ἀφα- 22 νίζειν· ἤδη γάρ τινες ἐπιφανέντες ὑπεναντίοι ἐβιάσαντο πάλιν κλεϊσαι, τοῦ μοχλοῦ παρόντος.
- \*\* διαπρίοντα δε <τον> μοχλον ελαιον επιχείν 19
  5 θάσσον γαρ και άψοφητι μάλλον πρισθήσεται. εάν δε και σπόγγος επί τε τον πρίονα και τον μοχλον επιδεθη, πολλώ κωφότερος ο ψόφος εσται. πολλά δ' ἄν τις και άλλα ομότροπα τούτοις γράψειεν, άλλὰ ταῦτα μεν παρετέον.
- 10 Είς δὲ τὸ τούτων μηδὲν κακουργεϊσθαι χρη 20 πρῶτον μὲν ⟨τὸν⟩ στρατηγὸν [μη δεδειπνηκότα] δι' αὐτοῖ τὴν κλεῖσιν ποιεῖσθαι, μηδὲ ἄλλφ πιστεύειν φαθύμως διακείμενον· ἐν δὲ ⟨τοῖς⟩ ἐπικινδύνοις καὶ πάμπαν σύννουν δεῖ περὶ ταύτην εἶναι. ἔπειτα τὸν μοχλὸν 2 15 σεσιδηρῶσθαι διὰ μήκους ⟨ὅλου⟩ τριχῆ ἢ τετραχῆ· ἄπριστος γὰρ ἔσται. ἔπειτα βαλάνους ἐμβάλλεσθαι τρεῖς μὴ ὁμοτρόπους, τούτων δὲ ἐκάστην φυλάττειν ἡμέρας τὸν στρατηγόν· εἰ δὲ πλείονες εἶεν, πάλφ καθ' ἡμέραν τὸν λαχόντα. ἄριστον δὲ τὴν βάλανον 3 20 μὴ ἐξαιρετὴν εἶναι, ὑπὸ δὲ λοπίδος σιδηρᾶς κατέχεσθαι, ἵνα μὴ πλέον έξαιρομένη μετεωρίζηται τῷ καρκίνω ἢ ὥστε ⟨τῷ⟩ μοχλῷ ὑποκεῖσθαι κλειομένων

<sup>1.</sup> Lacunam asteriscis indicauit H || 3. Post παρόντος in M est διὸ δεῖ πάντα τὰ τοιαῦτα προνοεῖν: expunxit H || 4. Asteriscos posuit H || τὸν ante μοχλον adiecit H || 7. παφότερος ὁ ψόφος Hauptius: πουφότερος ὁ μοχλὸς M || 8. γράψειεν H: γράψαι M || 11. τὸν ante στρατηγὸν adiecit H || μὴ δεδειπνηκότα inclusi || 12. Post κλείσιν in M est καὶ τὴν ἑπιμέλειαν deleuit H || 13. τοῖς ante ἐπικινδύνοις adiecit H || 15. διὰ μήπους ⟨ὅλον⟩ Sauppius: διὰ μήπους Μ (eici uult H, sed cf. § 4 πάντη σεσιδηφωμένα) || 17. ἐκάστην H: ἕκαστον M || 18. ἡμέρας Sauppius: ἄνδρα Μ (ὰρα Η) || τὸν στρατηγὸν H: τῶν στρατηγῶν M || εἶησαν M || 19. τὸν λαχόντα H: τοῦς λαχόντας Μ || τὴν βάλανονς μὴ ἐξαιρετὰν H: τὰς βαλάνους μὴ ἐξαιρετας Μ || 20. λοπίδος Μ (λεπίδος voluit C) || 22. τῷ add. Sauppius | ὑποκεῖσθαι Sauppius: ὑποκεῖσθαι Μ || κλειομένων H: ἐπικλειομένων Μ

τῶν πυλῶν καὶ ἀνοιγομένων ⟨άρμόττειν⟩. τὸν δὲ καρκίνον ἐσκευάσθαι, ὅπως ὑπὸ τὴν λοπίδα κάθηται 4 καὶ ῥαδίως τὴν βάλανον μετεωρίζη. ᾿Απολλωνιᾶται δὲ οἱ ἐν τῷ Πόντῳ παθόντες τι τῶν προγεγραμμένων κατεσκεύασαν τὰς πύλας κλείεσθαι ὑπὸ σφύρας 5 τε μεγάλης καὶ κτύπου παμμεγέθους γιγνομένου, ὡς σχεδὸν κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν ἀκούεσθαι ὅταν κλείωνται ἢ ἀνοίγωνται αἱ πύλαι οῦτω μεγάλα τε καὶ σεσιδηρωμένα πάντη ⟨τὰ⟩ κλείθρα. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ 5 ἐν Αἰγίνη ⟨γίγνεται⟩. ὅταν δὲ αἱ πύλαι κλεισθῶσι, 10 τοῖς φύλαξι σύνθημα καὶ παρασύνθημα δόντα ἐπὶ τὰ φυλακεῖα διαπέμψαι.

21 [Περὶ δὲ ἀρμένων ἐτοιμασίας καὶ ὅσα (χρη) περὶ χώραν φιλίαν προκατασκευάζειν ἢ τὰ ἐν τῆ χώρα ὡς δεῖ ἀφανίζειν ἢ 
ἀχρεῖα ποιεῖν τοῖς ἐναντίοις, ὧδέ μοι παραλείπεται, ἐν δὲ τῷ 15 
2 Παρασκευαστικῷ περὶ τούτων τελέως δεδήλωται.] Περὶ δὲ 
φυλάκων καταστάσεως καὶ περιοδειῶν [καὶ πανείων] 
καὶ συνθημάτων καὶ παρασυνθημάτων τὰ μὲν πολλὰ 
ἐν τῆ Στρατοπεδευτικῆ βίβλω γέγραπται ὂν τρόπον

22 Νυκτοφυλακεῖν έν μὲν τοῖς κινδύνοις προσκαθημένων ἥδη έγγὺς ⟨τῶν⟩ πολεμίων πόλει [ἡ στρατοπέδψ]

δεῖ γίγνεσθαι, όλίγα δὲ [αὐτῶν] καὶ νῦν δηλώσομεν. 20

<sup>1.</sup> ἀρμόττειν inserui post ἀνοιγομένων. cf. ΧΧΧΥΙ 1 || 2. ἐσπενάσθαι Μ (ἐσκολιῶσθαι proposuit Η) | λεπίδα uoluit C | κάθηται Μ (καθίηται homo doctus) || 9. πάντη τὰ κλεῖθρα scripsi: πάντα κλείθρα Μ (τὰ κλεῖθρα Η) || 10. Post Αίγίνη inserui γίγνεται suadente Η; facile enim inter Λίγίνη et ὅταν haec uox excidere poterat || 11. δόντα Hertlinus: δόντας Μ || 12. φνλακεῖα Η: φνλάκια Μ || 13. περί δὲ ἀρμένων — 16. δεδήλωται inclusi (14. ἢ τὰ — 15. ἐναντίοις iam Herchero suspecta erant) | χρή add, Η || 16. τελέως δεδήλωται Η: τελείως δηλοῦται Μ || 17. περιοδειῶν Hertlinus: περιοδιῶν Μ | καὶ πανείων inclusi || 19. γέγραπται Η: γραπτέον Μ || 20. γίγνεσθαι scripsi: γενέσθαι Μ || 10. τοῦπον — γενέσθαι deleri uoluit Η || αντῶν inclusi auct. Η || 21. "υπτοφυλακεῖν Η: νυπτοφυλακεῖσθαι Μ || Post πινθύνοις in Μ καὶ ': expunxit Η || προσκαθημένων Μ || 22.

(ώδε). τὸν μὲν στρατηγὸν καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ 2 τετάγθαι περί τὰ άρχεῖα καὶ τὴν άγοράν, ἐὰν όχυρότητος μετέχη εί δε μή, προκατειληφέναι τόπον τῆς πόλεως ἐρυμνότατόν τε καὶ ἐπὶ πλεῖστον τῆς 5 πόλεως δρώμενον. περί δὲ τὸ στρατήγιον σκηνοῦν 3 καὶ διατελεῖν ἀεὶ τὸν σαλπικτὴν καὶ τοὺς δρομοκήρυκας, ϊν', έάν τι δέη σημηναι η παραγγεϊλαι, έξ έτοίμου ὑπάρχωσι, καὶ οί τε ἄλλοι φύλακες τὸ μέλλου αϊσθωνται και οι περίοδοι, ὅπου ἂν ὅντες τύ-10 γωσι κατά περιοδείαν τῆς πόλεως. ἔπειτα τούς τε 4 έπλ τῷ τείχει φύλακας καλ τοὺς ἐν τῆ ἀγορῷ καλ (τοὺς) έπὶ τῶν ἀρχείων καὶ τῶν εἰς τὴν ἀγορὰν εἰσβολών και του θεάτρου και των άλλων κατεχομένων χωρίων διὰ βραχέων τε φυλάσσειν καὶ ᾶμα πολλούς. 15 ἐν γὰο τῷ δι' ὀλίγου φυλάσσειν οὕτ' ἂν κατὰ μῆ- 5 κος χρόνου δύναιτό τις πρᾶξαί τι πρὸς τοὺς πολεμίους και νεωτερίσαι φθάσας, ήττον τ' αν υπνοι έγγίγνοιντο διὰ βραχέος φυλασσόντων, τῷ τε πολλούς αμα φυλάσσειν μαλλον ζαν δύναιτο έκφερομυθείσθαί 20 τι τῶν πρασσομένων· ἐὰν δὲ ὀλίγοι τε καὶ μακρὰς 6

τῶν addid. Η | ἢ στρατοπέδω inclusi || 1. ὧδε addid. Meierus | Post τὸν μὲν στρατηγὸν in M est: τὸν τοῦ ὅλον ἡγεμόνα: expunxit Η || 2. τετάχθαι περὶ τὰ ἀρχεῖα Η: τετάχθαι καὶ τὰ περὶ ἀρχεῖα Η: εττάχθαι καὶ τὰ περὶ ἀρχεῖα Μ || 4. ἐπὶ πλεῖστον τῆς πόλεως Η: ἐπὶ πλεῖστον ἀπ ἀντοῦ τῆς πόλεως M (ἐπὶ πλεῖστον πανταχοῦ τῆς πόλεως Τ) || 6. σαλπικτὴν Η: σαλπιγκτὴν Μ || 8. οῖ τε C: εἰτε οῖ Μ || 9. ὅπον ἀν Co. O: ὅπον ἐὰν Μ || 10. περιοδείαν Hertlinus: περιοδίαν Μ || 12. τοὺς ante ἐπὶ τῶν ἀρχείων addidit Η || 14. διὰ βραχέων τε φυλάσσειν καὶ ἄμα πολλούς Η: διὰ βραχέων τε φυλάσσειν καὶ ἄμα πολλούς Η: διὰ βραχέων τε φυλάσσειν καὶ ἄμα πολλούς ἀνθρώπους Μ || 15. οῦτ' ἀν Sauppius: ὅτ' ἀν Μ (οὐκ ἀν C, ἡττον ἀν ἢ Τ, ῆκιστ' ἀν Η) || 17. ὕπνος ἐγγίγνοιτο scribi uult Η || 18. τῶ τε C: τότε Μ || 19. ἀν addiderunt Τ || 20. Ροςι πρασσομένων in M est ἐγρηγορέναι τε ὡς πλείστους ἄμεινον ἐν τοὲς κινδύνοις καὶ παντα φυλάξαι ἐν τῆ νυκτὶ ἔν' ὡς πλείστοι καθ' ἑκάστην φυλακην προφυλάσσωσιν: expunxit Η

φυλάσσωσιν, υπνος τ' αν έγγίγνοιτο δια το μηκος τῶν φυλακῶν, καὶ εἴ τινές τι ἐγγειροῖεν νεωτερίσαι, παρέχοι ἂν αὐτοῖς τοῦ χρόνου τὸ μῆκος καὶ φθάσαι 7 καλ λαθεῖν πράξαντάς τι πρὸς τοὺς πολεμίους. ἔτι δὲ χρὴ ἐν τοῖς κινδύνοις καὶ τάδε προνοεῖν. τῶν 5 φυλάκων μηδένα προγιγνώσκειν μήτε δπότε μήτε οπου φυλάξει τῆς πόλεως, μηδε τῶν αὐτῶν ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς ἡγεῖσθαι, ἀλλ' ὡς πυκνότατα [πάντα] μεθιστάναι τὰ περὶ τὴν πολιτοφυλακίαν οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστά τις δύναιτο τοῖς ἔξω προδιδοὺς δηλοῦν τι ἢ 10 8 προσδέξασθαι παρά των πολεμίων [μή προειδότων δπου του τείχους την νύκτα ἔσονται μηδὲ μεθ' Ѿν, άλλ' άγνοουντες τὸ μέλλον, καὶ τοὺς ἡμέρας φυλάξαντας μὴ φυλάσσειν νυκτός. 9 οὐ τὰρ ἐπιτήδειον προειδέναι ἃ μέλλει ἔκαστος πράσσειν.] προφυλάσσοιέν τ' αν έκ των έπι τω τείχει φυλακείων 15 οί προφύλακες ώδε. έξ εκάστου γαρ φυλακείου καθ' έκαστην φυλακήν προφυλασσόντων είς ανήρ έπὶ τὸ έχόμενον φυλακεΐον, και ἀπ' ἐκείνου ἄλλος ἐπὶ τὸ έχόμενον, και ἀπὸ τῶν ἄλλων (ἄλλοι) ἐπὶ τὰ ἄλλα. παρηγγέλθω δε ποιείν απαντας τοῦτο ἀπὸ συσσή- 20

ļ

μων. [καὶ οὖτω πολλοί τε ἄμα περιοδεύσουσι καὶ μικρὸν ἔκαστος 10 χωρίον κινηθήσεται, καὶ οὐ θαμὰ οἱ αὐτοὶ παρὰ τοῖς αὐτοῖς διατελούσι, πυκνά άλλων προφυλάκων παρ' άλλοις γιγνομένων φύλαξι. τούτου δὲ οΰτω πρασσομένου οὐκ ἄν τι ἐκ τῶν φυλάκων 5 νεωτερισθείη.] τοὺς δὲ προφυλάσσοντας ἀντιπροσώπους 11 άλλήλοις έστάναι ούτω γὰο ἂν πάντα ὑπ' αὐτῶν βλέποιτο, καὶ ηκιστ' αν υπό τινων άγρευθεζεν λάθρα προσελθόντων, [άπερ ήδη γεγονότα περί τὰ ήμεροσκοπεῖα δεδήλωται.] ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς καὶ σκοτειναῖς νυξίν 12 10 αλλην (καὶ αλλην) αὐτοὺς λίθους βάλλειν εἰς τὸ έξω μέρος τοῦ τείχους, καὶ ὡς δὴ ὁρωμένους τινὰς ὑπ' αὐτῶν έρωτώντων τίνες είσίν. ἀπὸ ταὐτομάτου γὰρ ἂν γνωσθεϊέν τινες προσπελάζοντες. αν δε δοκή, και είς τὸ έσω 13 μέρος [της πόλεως] τὸ αὐτὸ ποιεῖν. οἱ δέ τινες τοῦτό φασι 15 βλαβερον είναι τους γαρ προσιόντας τῶν πολεμίων έν τῷ σκότει προαισθάνεσθαι ζότι οὐ προσιτητέον έστίν. ἄριστον δ' έν (ταξς) τοιαύταις νυξίν έξω τοῦ 14 τείχους κύνας προσδεδέσθαι νυκτερεύοντας, οίπερ έκ

<sup>1.</sup> καὶ οὖτω — 5. νεωτερισθείη inclusi | πολλοί τε ἆμα Η: πολλοί τε καὶ ἄμα Μ | κεριοδεύσονσι Meierus: περιοδεύσνσιν Μ | Εκαστος C: ἕκαστον Μ | 2. καὶ οὐ δαμὰ Hertlinus: καὶ οὐδ' ἄμα Μ (οὐδ' ἀεὶ Η) || 3. προφυλάκων C: φυλάκων Μ | γινομένοις Μ | φύλαξιν C: προσφύλαξιν Μ || 4. οὐκ ἄν τι Sauppius: ὅταν τι Μ (ῆκιστ' ἄν τι Κirchhoffius) || 5. τοὺς δὲ προφυλάσσοτας Kirchhoffius: τούσδε προφυλάσσωσιν Μ (τοὺς δὲ οῦ ᾶν προφυλάσσωσιν Sauppius, τούσδε οῦ ᾶν προφυλάσσωσιν (ad praecedentia relatum) \*\* φυλάσσωσιν, ἀντιπ. etc. Τ || 6. πάντα Η: πάντη Par. | ὑπ' Τ: ἀπ' Μ || 7. βλέποιτο Η: βιέποιντων Ραι. | ῆκιστα Μ || 8. προσελθόντων Τ: προελθόντων Par. | ἡκεροσκοπεῖα Hertlinus: ἡκεροσκόπια Par. | ἄπες — δεδήλωται inclusi auctore Η || 9. ἄλλην ⟨καὶ ἄλλην⟩ C: ἄλλην Μ || 11. δρωμένων τινῶν legendum esse suspicatur Η || 12. εἰσὶν Η: εἶεν Μ || 14. τῆς πόλεως inclusi Η auctore | φασὶν Μ || 16. ⟨ὅτι⟩ οὐ προσιτητέον Ηαυρτίμε: οὐ προσπηγαιον Μ || 17. Post ἐστὶν οὐ προσιτητέον Ηαυρτίμε: τῶν περιοδων καὶ τὸ βάλλειν ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸν σιγώμενον τόπον | ταῖς addidit Η || 18. τείχους Hertlinus: τείχεος Μ | κύνας C: κύνα Μ

πλείονος έμφανιοῦσι τὸν ἐκ τῶν πολεμίων κατάσκοπον προσπελάζοντα τη πόλει λαθραίως η (τον) πειρώμενον αὐτομολεῖν. αμα δὲ καὶ τὸν φύλακα, ἐὰν τύχη 15 καθεύδων, έγεροῦσι διὰ τὸν ὑλαγμόν. ή δ' ἂν τῆς πόλεως εὐπρόσοδα καὶ εὐεπίθετα τοῖς πολεμίοις ή, 5 τῆδε φύλακας καθιστάναι τοὺς τὰ πλεῖστα κεκτημένους καλ έντιμοτάτους τε καλ των μεγίστων μετέχοντας ζέν τη πόλει μάλιστα γάρ αν αύτοις προσήμοι μη πρός ήδουας τραπέσθαι, άλλα μεμνημένους 16 τοις αύτῶν ἂν προσέγειν. <έν> δὲ ταις πανδήμοις 10 έορταῖς χρὴ τῶν κατὰ ⟨τὴν⟩ πόλιν φυλάκων ὅσοι ἂν ώσι μάλιστα υποπτοι καλ απιστοι άφίεσθαι άπό των 17 φυλακείων κατ' οίκίας έορτάζειν. καὶ ᾶμα μὲν πολυωρεϊσθαι δόξουσιν, αμα δε ούδεν αν έπ' αύτοις είη πράξαι. ἀντὶ δὲ τούτων ἄλλους είς τὰ φυλακεία 15 καθιστάναι πιστοτέρως έχουτας περί γαρ τας έορτας 18 μάλιστα οί βουλόμενοί τι νεωτερίζειν έγχειροῦσιν. ὅσα δὲ πάθη γέγονε περί τοὺς τοιούτους καιρούς, ἐν 19 άλλοις δεδήλωται. άγαθον δὲ ᾶμα τούτοις μηδὲ τὰς άναβάσεις έπὶ τὸ τείχος εὐπόρους εἶναι άλλὰ κλει- 20 στάς, ΐνα μηδενί έγγίγνηται προκαταλαμβάνειν τι τοῦ

τείχους βουλομένω ένδουναι τοις πολεμίοις, [άλλ' ພσι φύλακες ους αν συ βούλη έξ ανάγκης έπι του τείχους διατελουντες και μή καταβαίνοντες,] αν τέ τινες έξωθεν της πόλεως λάθωσιν ύπερβάντες, μὴ ραδίως διὰ ταχέων 5 καταβαίνωσιν ἀπὸ τοῦ τείχους εἰς τὴν πόλιν, ἐὰν μη θέλωσιν ἀφ' ύψηλῶν καταπηδῶντες κινδυνεύειν [καὶ μήτε λαθεῖν μήτε φθάσαι. πρέποι δ' ἄν τὸ παρασκεύασμα τοθτο περί τὰς ἀναβάσεις καὶ ἐν τυράννου ἀκροπόλει.] μετὰ δὲ 20 την + έξω ναυμαχίαν επιβουλευόμενος δ φρούραρχος 10 Νικοκλής, (τὰς) ἀναβάσεις κλειστὰς ποιήσας κατέστησε φύλακας έπὶ τῷ τείγει, έξω δὲ τῆς πόλεως περιοδείας έποιεῖτο μετὰ κυνῶν προσεδέχετο γὰρ ἔξωθέν τινα έπιβουλήν. Εν όμονοοῦσι δὲ καὶ μηδενὸς ὑπόπτου 21 ὄντος ἐν τῷ πόλει ἐν ⟨τοῖς ἐπί⟩ τῷ τείχει φυλακείοις 15 δεί τὰς νύκτας λύχνα καίεσθαι (ἐν) λαμπτῆρσιν, ἵνα καθ' οθς ἄν τι προσπελάζη πολέμιον, ἄρωσι τῷ στρατηγῷ τὸν λαμπτῆρα. ἐὰν ⟨δὲ⟩ μὴ φαίνηται πρὸς τὸν 22 στρατηγον δ λαμπτηρ τόπου κωλύοντος, άλλος ζέπ' άλλφ> διαδεκτής ὑπολαμβάνων λαμπτῆςι σημαινέτω 20 τῷ στρατηγῷ, ὁ δὲ στρατηγὸς τὸ ἐμφανιζόμενον αὐτῷ τοῖς ἄλλοις φύλαξι δηλούτω (τῆ) σάλπιγγι ἢ

<sup>1.</sup> ἀλλ' ωσι - 3. καταβαίνοντες inclusi  $\parallel$  2. βούλη Hertlinus: βούλει  $M \parallel$  3. καταβαίνοντες C: καταβαίνονσιν M (ceterum Herchero quoque καὶ μὴ καταβαίνοντες delendum uidetur)  $\parallel$  6. ἀφ' ὑψηλῶν Hertlinus: ἀπ' ἀλλήλων  $M \parallel$  7. καὶ μήτε - 8. ἀκρο κόλει inclusi  $\mid$  προτρέποι  $M \parallel$  9. ἔξω M (ἐν Νάξω C, ἐν Κιτίω T)  $\mid$  ἐπιβονλενόμενος C: ἐπιβονλενομένοις  $M \parallel$  10. νικοκλης  $M \mid$  τας inseruit  $H \parallel$  11. περιοδείας C: περιοδίας  $M \parallel$  12. προσεδέχετο M: προσεδέχοντο  $M \parallel$  13. ὑπόπτον ὅντος Kirchhoffius: ὑποπτενόντος M (μηδενὸς μηδένος ὑποπτενόντος Meinekius, μηδενὸς ὑποπτενόττος Hertlinus, μηδενὸς ὑποπτενόντος τὸν πέλας M)  $\parallel$  14. ἐν τοῖς ἐπὶ τῷ τείχει φυλακείοις M: ἐν τοῖς ἐν τῷ τ. φ. M) M0 15. ἐν αἰσ. M1 17. δὲ add. M1 18. ἄλλος ⟨ἐπ' ἄλλφ⟩ διαδεκτής M1 coll. VI 2: ἄλλος διαδέκτης M1 19. σημαινέτω M1 φαινέτω M1 21. τῆ addidit M1 M1 τοῖς δρομοχήρυξι M2 τοῖς δρομοχήρυξι M3.

23 τοις δοομοκήρυξιν, όποτέρως αν συμφέρη. κατα δε τους καιρούς τούτους και ούτω περί τὰς φυλακὰς διατελούντων παραγγελλέσθω τῷ ἄλλῷ ὅχλῷ, ὅταν σημανθῆ, μηδένα έξιέναι ἐὰν δέ τις έξιη ἐπί τινα πρᾶξιν ἀναγκαιον, μετὰ λαμπτῆρος πορεύεσθαι, ἵνα 5

24 πόρρωθεν κατάδηλος ή τοις περιοδεύουσι. μηδ' έργάξεσθαι μηδένα δημιουργόν <η' χειροτέχνην, ίνα μη
ψόφοι ἀπατηλοί γίγνωνται τοις φύλαξιν. ὅν δ' ἄν
τρόπον ἰσως καὶ κοινῶς μακροτέρων η βραχυτέρων
<τῶν νυκτῶν γιγνομένων ἄπασιν αί φυλακαὶ γίγνοιντο, 10

25 πρὸς κλεψύδραν χρὴ φυλάσσειν. ταύτην δὲ συμβάλλειν διαδοχῆ (μιᾶς) μερίδος, μᾶλλον δὲ αὐτῆς κεκηρῶσθαι τὰ ἔσωθεν, καὶ μακροτέρων μὲν γιγνομένων τῶν νυκτῶν ἀφαιρεῖσθαι τοῦ κηροῦ, ἵνα πλέον ὕδωρ χωρῆ, βραχυτέρων δὲ προσπλάσσεσθαι, ἵνα ἔλασσον 15 δέχηται. [περὶ μὲν οῦν φυλακῶν ἰσότητος ἱκανῶς μοι δεδηλώσθω.]

26 Έν δὲ τοῖς ἀκινδυνοτέφοις τοὶς ἡμίσεις τῶν πφογεγφαμμένων εἰς τὰς φυλακὰς καὶ πεφιοδείας χρὴ τετάχθαι, [καὶ σύτω τὸ ἡμισυ της στρατιὰς νύκτα ἐκάστην 20 φυλάξει:] ἀκινδύνων δὲ καὶ εἰρηναίων ὄντων ἐλάχιστά 27 τε καὶ ἐλαχίστους τῶν ἀνθρώπων ὀχλεῖν.

Καὶ ἐν ταῖς περιοδείαις χρὴ σκυταλίδα ἔχουσαν

<sup>4.</sup> σημανθή Kirchhoffius: σημειωθή  $M \parallel 7$ . η ante χειροτέχνην addidit Meinekius  $\parallel 8$ . ἀπατηλοί scripsi: ἀπό τινων M (ἀπ΄ αὐτῶν M)  $\parallel \gamma$  μονται  $M \parallel 10$ . τῶν addidit Kirchhoffius  $\mid \gamma$  μομένων  $M \mid απασιν <math>M \mid 11$ . ταύτην δὲ συμβάλλειν διαδοχή (μιᾶς) μερίδος scripsi (poteram etiam ταύτη δὲ - διαδοχήν exhibere): ταύτην δὲ συμβάλλειν διαδοχή μέριδος M (ταύτης δὲ συμβάλλειν εἰς διαδοχήν τὰς μερίδας T, ταύτην δὲ μεταβάλλειν διὰ δέχ΄ ήμερῶν  $H \mid 13$ . γινομένων  $M \mid 15$ . προσπλάσσεοθαι C: προσπελάσσεοθαι  $M \mid 16$ . περί μὲν - 17. δεδηλώσθω inclusi  $\mid$  φυλακῶν C: φυλάπων  $M \mid$  ໂκανῶς  $M \mid 18$ . ήμίσεις  $M \mid 19$ . περίοδείας  $M \mid 19$ . παρίοδιας  $M \mid 19$ . παρίοδιας  $M \mid 19$ . παρίοδιας  $M \mid 19$ . παρίοδείας  $M \mid 19$ . παρίοδείας

σημείον παρά τοῦ στρατηγοῦ παραδίδοσθαι τῷ πρώτω σύλακι, τοῦτον δὲ (διδόναι) τῷ ἐχομένφ καὶ ἔτερον έτέρω, μέχρι ⟨αν⟩ περιενεχθη ή σκυταλίς κύκλω την πόλιν καὶ ἀνακομισθῆ παρὰ τὸν στρατηγόν προειρῆσθαι 5 δε τοῖς φύλαξι μὴ πορρωτέρω προενεγκεῖν τὴν σκυταλίδα τοῦ ἐγομένου φύλακος. ἐὰν δ' ὁ ἐλθών κατα- 28 λάβη τόπον ἔρημον φύλακος, πάλιν ἀποδιδόναι παρ' οὖ έλαβε τὴν σκυταλίδα, ⟨ῖν'⟩ αἴσθηται ὁ στρατηγὸς καί γυῷ τὸν μὴ παραδεξάμενον ἀλλ' ἐκλιπόντα τὴν 10 φυλακήν. ος δ' αν φυλακής αὐτῷ οὔσης μὴ παρή 29 είς τὸ τεταγμένον, ὁ λοχαγὸς αὐτοῦ παραχοῆμα τὴν φυλακήν αποδόσθω, οπόσον αν εύρίσκη, και καταστησάτω δστις ύπερ αὐτοῖ φυλάξει. ἔπειτα (δ) πρόξενος αὐτοῦ ἀποδιδότω τῷ πριαμένω τὴν φυλακήν, 15 δ δὲ ταξίαρχος αὐτὸν τῆ ύστεραία ζημιούτω τῆ νομιζομένη ζημία.

Ἐπεξόδους δὲ ποιούμενον λαθραίους ἐν νυκτί 23 τοῖς προσκαθημένοις πολεμίοις τάδε προνοεῖν. πρῶτον μὲν φυλάξαι ὅπως μή ⟨τις⟩ ἐξαυτομολήση ἔπειτα 20 φῶς ὑπαίθριον μηδὲν εἶναι, ἵνα μὴ ὁ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀὴρ πυρωδέστερος ὧν τοῦ ἄλλου ἐκφήνη τὸ μέλλον. τούς τε τῶν κυνῶν ὑλαγμοὺς καὶ τῶν ἀλεκ- 2

τε  $M \mid \pi$ εριοδείαις H:  $\pi$ εριοδείας M ( $\pi$ εριοδίαις T) | Post χρη in M est τῶν στρατηγῶν: expunxit H (χρη τὸν στρατηγῶν T) | 3. διδόναι adiecit  $H \parallel 4$ . ἄν adiecit Meinekius  $\parallel 5$ . ἀνακομισθη Meinekius: κομισθη  $M \parallel 6$ . φύλαξι H: προφύλαξιν  $M \parallel 7$ . δ' δ H: δὲ  $M \parallel 8$ . πάλιν ἀποδιδόναι Sauppius: πάντ ἀντιδιδόναι G ἀντιδιδόναι G M (παραχρημα ἀποδιδόναι G, πάλιν ἀντιδιδόναι G, ἀντιδιδόναι G H) M (ποραχρημα ἀποδιδόναι G) M M (ποραχρημα ἀποδιδιδόναι G) εκλιπόντα G: ἐκλείποντα M M 13. ὁπόσον G0 Hertlinus: πόσον δ' M G14. ὁ ante πρόξενος addiderunt G17 G16 G18 G19 G

τρυόνων τὰς φωνὰς ἀφανίζειν τόνδε τὸν καιρόν, έπικαύσαντά τι τοῦ σώματος. [και γάρ αι τούτων φωναι 3 δρθρου φθεγγόμεναι έκφαίνουσι τὸ μέλλον.] έποίησαν δέ τινες καλ τοιόνδε τεχνάσαντες. στασιασμού προσποιητοῦ μετὰ προφάσεως εὐλόγου γενομένου παρ' αὐτοζ, 5 χαιρον τηρήσαντες και έπεξελθόντες έπέθεντο παρ' 4 έλπίδα τοῖς πολεμίοις καὶ κατώρθωσαν. ἤδη δέ τινες τειχήρεις όντες και ώδε (έλαθον έπεξ)ελθόντες. τὰς μέν πύλας ανέδειμαν δρατώς τοις πολεμίοις. ή δέ μάλιστα εὐεπιθέτους είγον τοὺς ἐναντίους, ταύτη κατ- 10 επέτασαν Ιστίον, καὶ ἀνῆραν διὰ χρόνου τινός, ώστε κατ' άρχὰς μὲν θαυμάσαι τοὺς πολεμίους, υστερον 5 δε και πολλάκις γιγνομένου άμέλειαν είχον. οί δε έν τη πόλει έν νυχτὶ διελόντες τοῦ τείχους όσον ήθελον, καλ άντιδομήν παρασκευασάμενοι κατεπέτασαν 15 τὸ Ιστίου, τηρήσαντες δὲ καιρὸν (καί) ἐπεξελθόντες έπέθεντο παραδόξως τοις πολεμίοις [ποιούντες δε ταύτα 6 ἐφύλασσον μή τις αὐτομολήση.] οὐ μὴν οὐδ' ἐν ταῖς νυξὶν ἀσκέπτως μετ' ὅχλου ἐκπορευτέον. οἶα καὶ ἐν τοῖς (τοιούτοις) καιροῖς τῶν ἐπιβουλευόντων τινὲς τε- 20 γνάζουσιν, οδ μεν έσω της πόλεως οδ δε και έξωθεν,

<sup>1.</sup> φωνὰς Μ (ἀδὰς Η) | Post ἀφανίζειν in Μ est ἄφωνα ποιοῦντα: expunxit Η || 2. καὶ γὰς — 3. τὸ μέλλον inclusi suadente Η in Herm. VII p. 242. Idem enim cum proponerem Prolegom. meor. pg. 26, fugiebat me in hanc suspicionem Hercherum ante me incidisse l. l. | ἐποίησαν Η: ἐποιήσαντο Μ || 5. γενομένον C: γενομένης Μ || 8. ἔλαθον ἐπεξελθόντες Τ: ἐλθόντες Μ (ἐπεξῆλθον Ο) || 10. εὐεπιθέτους εἶχον τοὺς ἐναντίους Η: εὐεπιθέτως εἶχεν τοῖς ἐναντίους Μ || 11. ἱστίον Η: ἀγγεῖον Μ (ἀγ ex αν terminatione praecedentis uocis exortum uidetur) ἄφμενον Hertlinus (ἀκάτειον Κirchhoffius) | ἀνηφαν Μ || 12. κατ C: καὶ Μ || 13. γινομένον Μ || 16. καὶ ρος καιρὸν addidit Η || 17. ποιοῦντες — 18. αὐτομολήση Sauppius inclusit coll. §. 23 || 18. Post αὐτομολήση in Μ est διὸ δεῖ μηδὲν τῶν τοιοῦτων παρορᾶν: expunxit Η || 19. ἐκπορευτέον C: ἐκπορευταῖον Μ. Post hanc uocem lacunam esse putat Η || 20. τοιοῦτοις add. C

[προσάγεσθαι βουλόμενοι τοιοίσδε ἀπατήμασι], πυρσεύσαντές τι ἢ ἐμπρήσαντες νεώριον ἢ γυμνάσιον ⟨ἢ⟩ ἱερὸν πάνδημον η δι' όπες αν έξοδος γένοιτο πλήθους άνθρώπων οὐ τῶν τυχόντων. [πρᾶξις δὲ καὶ ήδε ἐξοισθή- 7 5 σεται ἐξ ἀρχόντων ζ γεγενημένη ). προητοίμασαν κατά τὴν χώραν θόρυβον γενέσθαι και έκ τῶν ἀγρῶν εἰς τὴν πόλιν ἀγγελθήναι κλωπών ἐπιβουλήν, δι' ὅπερ ἔμελλον οἱ πολῖται σπεύσειν είς βοήθειαν. γενομένου δὲ τούτου οί τε ἄρχοντες καὶ οί συν- 8 εθέλοντες τούς πολίτας παρεκάλουν είς βοήθειαν. ἐπεὶ δ' ἡθροίσθη 10 τὸ πλήθος τῶν πολιτῶν πρὸς τὰς πύλας σὺν ὅπλοις, τοιόνδε έτεχνάσαντο. προείπον οί ἄρχοντες τοῖς ἡθροισμένοις ὅτι τρία 9 μέρη αὐτούς γενομένους δεῖ ἐνεδρεῦσαι μικρὸν ἀπωτέρω τῆς πόλεως, παραγγείλαντες α προσήκε πρός τα μέλλοντα, τοις δέ άκούουσιν ήν άνύποπτα. καὶ τοὺς μὲν ἐξαγαγόντες ἐκάθισαν εἰς 10 15 χωρία ἐπιτήδεια ώς ἐνεδρεύσοντας τοῖς ἐμβεβληκόσι πολεμίοις: αύτοι δε λαβόντες σώματα αύτοις συνίστορα της πράξεως προεπορεύοντο ώς κατασκεψόμενοί τε τὰ ἀγγελλόμενα καὶ προκινδυνεύσοντες των άλλων, ίνα δήθεν προαγάγοιεν τοὺς πολεμίους είς τάς ἐνέδρας ώς ὑποφεύγοντες. πορευθέντες δὲ εἰς τόπον ὅπου 11

١

ήν αὐτοῖς Εενικὸν προητοιμασμένον κρυφαίως κομισθέν κατά θάλατταν, ἀναλαβόντες ἔφθασαν καὶ ἔλαθον εἰσαγαγόντες εἰς τὴν πόλιν κατ' ἄλλας όδούς, ὡς τοὺς ἐπεξελθόντας πολίτας πάλιν ἀπαγαγόντες· τὴν δὲ πόλιν καταλαβόντες τοῖς Εένοις τῶν ἐν ταῖς ἐνέδραις ὄντων τοὺς μὲν ἐφυγάδευον τοὺς δὲ ἐδέχοντο.]

24 Παραδιδόντα δε συνθήματα δει προνοείν, έαν τύχη τὸ στράτευμα μιγάδες όντες ἀπὸ πόλεων η έθνων, οπως μή, αν παρέγη τὸ εν είδος δύο όνό-2 ματα, άμφιβόλως παραδοθήσεται, οίον τάδε, Διόσ-. κοροι Τυνδαρίδαι, "Αρης Ένυάλιος, 'Αθηνᾶ 10 Παλλάς, ξίφος έγχειρίδιον, λαμπάς φῶς, καὶ άλλα δμότροπα τούτοις, απερ δυσμνημόνευτά έστι καλ βλάβην φέρει, έὰν κατὰ γλῶσσάν τις παραγγέλλη καὶ 3 μη ποινότατα πασιν. εν μιγάσιν οὖν ξένοις οὐ δεί τὰ τοιαῦτα παραγγέλλειν, οὐδὲ ἐν ἔθνεσι συμμάχοις. 15 οίον Χαριδήμω 'Ωρείτη περί την Αιολίδα συνέβη, 4 καταλαβόντι Ίλιον τρόπφ τοιφδε. τφ ἄργοντι τοῦ Ίλίου ήν οίκετης εκπορευόμενος επί λείαν άεί. καί μάλιστα έν ταις νυξίν έξεπορεύετο καί είσεπορεύετο 5 είσάγων τὰ ἀγρευθέντα έκάστοτε. ἐν δὲ τῷ χρόνῷ 20 τούτον καταμαθών ὁ Χαρίδημος ταύτα πράσσοντα οίκειοῦται, καὶ εἰς λόγους κουφαίους ἀφικόμενος διομολογείται, καὶ ἔπεισεν αὐτὸν ἐκπορευθῆναι ἐν ἐητῆ

<sup>1.</sup> πουφαίως πομισθέν C: πουφαί ώς πονισθέντες  $M \parallel 5$ . Post έδέχοντο in M est διό δεἔ πάντα τὰ τοιαῦτα ὑποπτεύειν καὶ μὴ ἀλογίστως νύπτως εἰς πολεμίους ἔξοδον πλήθους ποιεῖσθαί deleuit  $H \parallel 9$ . Διόσκος οι Meinekius: διόσκους  $M \parallel 10$ . Post Tυνδαρίδαι in M est περὶ ένὸς εἶδεος δύο ὀνόματα οὐ τὰ αὐτὰ καὶ ἄλλοτε δὲ: expunxit  $H \mid άθηνὰ M \parallel 12$ . Post ἐστι in M est παρὰ τὰ νομιζόμενα ἐπάστφ ἔθει (ἔθνει §) τῶν ἀνθρώπων: expunxit  $H \parallel 13$ , καὶ μὴ κοινόντατα πᾶσιν H coil. § 15: ἢ ποινόν τι ἄπασιν (ἢ μὴ κοινόν τι ἄπ. Meierus)  $\parallel 14$ , μιγάσιν T: μιγάσι δ'  $M \parallel 20$ . εἰσάγων C: εἰς ἀγρὸν  $M \parallel 21$ . τοῦτον Sauppius: τούτφ M

νυκτί ώς έπι λείαν μεθ' ίππου δε έκέλευσεν αὐτὸν έξελθεϊν [ἐν τῆ νυκτί], ἵνα αί πύλαι αὐτῷ ἀνοιχθεῖεν. γενόμενος δ' έξω και διαλεχθείς τῷ Χαριδήμφ έλαβε 6 παρ' αὐτοῦ ξένους ὡς τριάκοντα τεθωρακισμένους 5 καὶ ἔχουτας ἐγχειρίδια καὶ περικεφαλαίας [κρυφαίας]. ἀπήγαγέ τε οὖν αὐτοὺς ἐν ἐσθῆτι φαύλη κρύψας τὰ 7 οπλα, και όμοιώσας αίγμαλώτοις (καί) μετ' αὐτῶν Γτυναικών και παιδαρίων, και τούτων ώς αίχμαλώτων] είσεπορεύετο ἀνοιχθεισών αὐτῷ τῶν πυλών διὰ τὸν ἵππον. 10 ὅπου δὴ εὐθὺς [οί] εἰσελθόντες ⟨τοῦ⟩ ἔργου ἔσχοντο τὸν 8 δε πυλωρον αποκτείναντες [και είς άλλας ξένας πράξεις όρμήσαντες] και τῶν πυλῶν ἐγκρατεῖς ὄντες, ἐφ' ὰς εὐθύς, ού πόροω όντος του Χαριδήμου, παρήσαν τάξεις, [και] κατέλαβον τὸ πόλισμα. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς 9 15 είσεπορεύθη μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως. ἄμα δὲ τού- 10 τοις και τοιόνδ' έπραξε. τοῦ στρατεύματός τινι μέρει ένέδρας έποιήσατο, προνοήσας δτι παρέσοιτο βοήθεια έπλ τὸ χωρίον, ὅπερ συνέβη εὐθὺς γὰρ αἰσθόμενος 'Αθηνόδωρος Ίμβριος, ὢν ού πόρρω μετὰ στρατεύ-20 ματος, έπειρατο βοηθείν έπὶ τὸ χωρίον. έτυχε δὲ 11 καλ αύτὸς άγγίνως μάλα άνθυποπτεύσας, καλ οὐ τὰς

<sup>2.</sup> ἐν τῆ νυκτὶ inclusi Herchero et Sauppio auctoribus | Post ἀνοιχθεῖεν in Μ legitur ἀλλὰ μη κατὰ την διάλυσιν η την ἐκτομάδα πυλίδα ὥσπες εἰώθει εἰσελθών: expunxit Η || 4. αὐτοῦ C: αὐτῶν Μ || 5. Post ἐγχειρίδια in Μ est καὶ ὅπλα: del. | κρυφαίας C: κορυφαίας Μ; inclusi Sauppio auctore || 6. ἀπήγαγέ Τ: ὡς ἀπήγαγεν Μ | Post αὐτοὺς in Μ est ἐν τῆ νυκτὶ: expunxit Η | κρυψας scripsi: καὶ ἔκρυψε Μ (καὶ ἔκρυψε τὰ ὅπλα Herchero erant suspecta) || 7. ⟨καὶ⟩ μετ' αὐτῶν scripsi: μετ' άλλων Μ || 8. γυναικῶν καὶ παιδαρίων καὶ τούτων ὡς αίχμαλώτων inclusi || 10. of inclusi (οἱ ξένοι scribi uult Η) τοῦ ante ἔργου inseruit Sauppius | ἔσχοντο Η: εἴχοντο Μ | τὸν δὲ scripsi: τόν τε Μ || 11. καὶ εἰς — ὀρμήσαντες inclusi || 12. ἐγκρατεῖς ὅντες Μ; an κρατήσαντες? || 14. καὶ ante κατέλαβον ex dittographia natum inclusi || 16. ἔπραξεν Μ || 21. βαγχίνως Μ | μάλα Η: πάλιν Μ (κάνυ Μείηεκίμε) | ἀνθυποπτεύσας C: ἀν ὑποπιεύσας Μ

ένεδρευομένας όδους έπορεύθη πρός τὸ Ιλιον, άλλα αλλας πορευθείς έλαθέ τε έν τη νυκτί και ήλθε πρός 12 τὰς πύλας. καὶ ἔλαθόν τινες (τῶν σὺν αὐτῷ) εἰσελθόντες είς την πόλιν έν τῶ θορύβω, ώς τοῦ Χαρι-13 δήμου όντες στρατεύματος. Επειτα πρὸ τοῦ πλείους 5 είσελθεϊν έγνώσθησαν τῶ συνθήματι και οι μέν έξέπεσον αὐτῶν, οι δὲ περί τὰς πύλας διεφθάρησαν τοῖς μὲν γὰο ἦν τὸ σύνθημα Τυνδαοίδαι, τοῖς δὲ 14 Διόσχοροι. καὶ παρὰ τοῦτο ἐγένετο (τὴν) πόλιν μὴ άντικαταληφθηναι παραγοημα ύπὸ τοῦ Άθηνοδώρου 10 έν τῆ αὐτῆ νυκτί. παραγγέλλειν οὖν χρὴ τὰ συνθήματα εύμνημόνευτά τε καὶ ώς μάλιστα άδελφὰ ταῖς 15 μελλούσαις πράξεσι γίγγεσθαι, οξον τάδε. έπλ μέν άγραν πορευόμενον "Αρτεμιν 'Αγροτέραν, έπὶ δὲ κλοπήν τινα πράξεως Ερμην Δόλιον, έπλ δε βιασμον 15 Ήρακλέα, έν δε τοις φανεροίς έγχειρήμασιν Ήλιον καί Σελήνην, και ώς μάλιστα δμότροπα τούτοις καί 16 ποινότατα πάσιν. Ίφιπράτης δὲ οὐδὲ (τὸ) αὐτὸ σύνθημα έκέλευε τὸν περίοδόν τε καὶ φύλακα έχειν, άλλὰ ετερον ετέρφ δεδόσθαι, ίνα ὁ μεν πρότερος 20 έρωτηθείς ἀποκρίνηται Ζεύς Σωτήρ, έὰν τοῦτο έχων τύχη, ὁ δ' ἀντερωτηθείς Ποσειδών ουτω γὰρ ἂν ηκιστα σφάλλοιντο ύπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἐξαυτομο-

<sup>3.</sup> ἔλαθόν τινες (τῶν σὺν αὐτῷ) εἰσελθόντες Η: ἔλαθόν τινες συνελθόντες M (συνεισελθόντες T)  $\parallel$  5. πλείονς H: πλείονος M (πλείονας C)  $\parallel$  8. τοῖς δὲ C: τοῦ δὲ M  $\parallel$  9. Διόσκοροι C: διοσκουροι M  $\mid$  ζτὴν⟩ πόλιν H: πάλιν M (πόλιν T)  $\parallel$  12. ὡς μάλιστα T: μάλιστα ὡς M  $\parallel$  13. γίνεσθαι M  $\parallel$  14. ποςενόμενον H: ποςενόμενος M | πλοπήν τινα πράξεως scripsi: πλοπήν τινα πράξεων M (πλοπήν πινα πράξεων M) 15. βιασμόν M: 19. τὸν περίοδον M: τοῖς δὲ M  $\parallel$  18. ⟨τὸ⟩ αὐτὸ M: αὐτὸ M: 19. τὸν περίοδον M: 20. ὁ μὲν πρότερος scripsi: ὁ μὲν τὸ πρῶτον M: (ὁ μὲν πρῶτος Hertlinus)  $\parallel$  22. ἀντερωτηθεὶς M: αν ἐρωτηθεὶς M: 23. καὶ ante σφάλλοιντο inseri unit M:

λοΐτο τὸ σύνθημα. πλάνης δὲ γενομένης τοῖς φύ- 17 λαξιν ἀπ' ἀλλήλων συριγμῷ χρῆσθαι πρὸς αὐτούς, τοῦτον δὲ προσυγκεῖσθαι πλὴν γὰρ τῷ εἰδότι ἄγνωστος τοῖς ἄλλοις ἔσται [ἐἀν τε ελληνες ἐἀν τε βάρβαροι 18 ὅωιν. προενθυμεῖν δὲ τῶν κυνῶν μὴ διὰ τὸν συριγμὸν ἀσύμφορον ἐξ αὐτῶν ἢ] ἐχρήσαντο δὲ αὐτῷ καὶ οἱ ἐν Θήβαις τὴν Καθμείαν καταλαβόντες ὅτε γὰρ ἐσκεδάσθησαν νυκτὸς καὶ ἡγνόησαν ἑαυτούς, πρὸς συριγμὸν συνελέγοντο. τὰ δὲ συνθήματα ἐρωτᾶσθαι κοινῶς τοῖς τε περιο- 19 10 δεύουσι καὶ προφύλαξιν οὐδὲν γὰρ προσήκει τὸν ἔτερον ἐρωτᾶν. ὡς γὰρ περίοδος καὶ πολέμιος ἄν ἐρωτώη.

Ένιοι δὲ παρασυνθήμασι χρῶνται τῶν τε πα-25 νείων ἔνεκα καὶ πρὸς τὸ γνωρίζειν μᾶλλον τοὺς φί
15 λους. εἶναι δὲ τὰ παρασυνθήματα ὡς ἰδιαίτατα καὶ 2 δυσγνωστότατα τοῖς πολεμίοις εἴη δ' ἂν τοιάδε. ἐν μὲν ταῖς σκοτειναῖς νυξὶ τό τε σύνθημα ἐρωτῆσαι καὶ φωνῆσαί τι ἄλλο ἢ ψόφον ἐμφανίσαι, τὸν δὲ ἐρωτώμενον τό τε σύνθημα ἀποκρίνασθαι καὶ ἄλλο

<sup>3.</sup> τοῦτον Η: τοῦτο Μ | ἄγνωστος Η: ἄγνωστον Μ | 4. ἐἀν τε — 5. ωσιν inclusi; item quae sequuntur προενθυμεῖν — 6. αὐτῶν ἢ, in his quidem Herchero obsecutus | 6. καὶ οἱ ἐν Θήβαις τὴν Καθμείαν καταλαβόντες ὅτε γὰρ ἐσκεδάσθησαν Η: καὶ ἐν Θήβαις ὅτε τὴν καθμεῖαν καταλαβόντες ἐσκεδάσθησαν Η: καὶ ἐν Θήβαις οἱ τὴν Καθμείαν καταλαβόντες ὅτε ἐσκεδάσθησαν Τ, καὶ ἐν Θήβαις, ὅτε τὴν Καθμείαν καταλαβόντες ὅτε ἐσκεδάσθησαν — in proximis πρὸς συριγμὸν (δὲ) συνελέγοντο Μείηεκίτις | 8. ἐαυτούς C: ἐαυτοῖς Μ | 9. Ρτο κοινῶς malim κοινὸν ἔστω | 11. ὡς γὰρ C: ὁ γὰρ Μ | 11. ἄν ἐρατώη C: ἀνεαθατών Μ | 13. παρασυνθήμασι Τ: παρασυνθήματι Μ | 14. ἔνεκα Η: ἔνεκεν Μ | 15. εἰναι δὲ τὰ παρασυνθήματα Η: εἰναι δὲ καὶ παρά συνθήματα Μ (εἶναι δὲ δεῖ παρασ. C, εἶναι δὲ δεῖ τὰ παρασ. T) | 16. Post εἶη δ΄ ὰν in Μ est τὰ παρασυνθήματα: expunxit Η | 17. ἐρωτῆσαι καὶ φωνήσαι Η: ἐρωτὰν καὶ φωνεῖν Μ | 18. ἄλλο Hertlinus: μᾶλλον Μ | ἢ ψόφον Η: καὶ ψόφον Μ | 19. ἀποκρίνασθαι Η: ἀποκρίνεοθαι Μ | ἄλλο ⟨τι⟩ Η: ἄλλω Μ (ἄλλο C)

(τι) προσυγκείμενου φωνήσαι ἢ ψόφου ἐμφανίσαι ἐν δὲ τοῖς φαεινοῖς χρόνοις τὸν μὲν ἐρωτῶντα τὸ σύνθημα τὸν πῖλον ἀφελέσθαι ἢ ἐν τῆ χειρὶ ἔχοντα ἐπιβ θέσθαι, ἔτι δὲ καὶ ἐπαγαγέσθαι τὸν πῖλον ἐπὶ τὸ
πρόσωπου καὶ ἀπαγαγέσθαι ἀπὸ τοῦ προσώπου, ἔτι 5
δὲ καὶ τὸ δόρυ καταπῆξαι προσιόντα ἢ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα λαβεῖν ἢ ἔχειν ἐν τῆ χειρὶ ἄραντα, τὸν
δὲ ἐρωτώμενον τό τε σύνθημα ἀποκρίνασθαι καὶ
τοιοῦτόν τι προσυγκείμενον ποιῆσαι.

26 Περιοδεύειν (δὲ) έν τοις κινδύνοις πρῶτον τῶν 10 έν τῆ ἀγορᾶ ἡθροισμένων λόχων δύο ὑπὸ τὸ τείχος ἐναλλὰξ ἀλλήλοις, διεσκευασμένους τοις ὑπάρχουσιν ὅπλοις καὶ \* \* παρασυνθήμασιν, ῶστε ἀκριβῶς ἐκ 2 πλείονος διαγνῶναι ἑαυτούς. τοὺς δὲ τὴν πρώτην φυλακὴν περιοδεύοντας ἀδείπνους χρὴ περιοδεύειν 15 τυγχάνουσι γὰρ οι τὴν πρώτην προφυλάσσοντες ἀπὸ δείπνου ὄντες φαθυμοτέρως τε καὶ ἀκολαστοτέρως 8 διακείμενοι. περιοδεύειν δὲ ᾶνευ λαμπτῆρος, ἂν μὴ λίαν χειμὼν ἡ καὶ σκότος εἰ δὲ μὴ [οῦτω], ὁ λαμπτὴρ φεγγέτω εἰς ὕψος μὲν μηδέν (κεκαλύφθω γάρ τινι), 20 ἐπὶ δὲ τὴν γῆν καὶ τὰ πρὸ τῶν ποδῶν μόνον φεγ-

<sup>1.</sup> Pro ἐν δὲ τοῖς φαεινοῖς χοόνοις legendum esse ἐν δὲ τοῖς φαεινοτέροις suspicatur Η || 4. ἔτι Η: ἔστιν Μ || 7. χεῖρα λαβεῖν Η: παραλαβεῖν Μ (μεταβαλεῖν Hauptius) | ἢ ἔχειν ἐν τῷ χειρὶ ἄραντα expunctum ab Herchero recte defenditur a Sauppio Sequitur in Μ ἢ ἀνελέσθαι: deleuit Η || 9. τοιοῦτόν τι Hertlinus: τούτων τι Μ (ἄλλο τι Η) || 10. δὲ post περιοδεύειν inseruerunt Τ | Inter πρῶτον et τῶν in Μ est δὲ: deleuit Η || 12. Pro ὑπάρχουσιν malim ἐπαραοῦσιν || 18. Lacunam significati, quam sic fere expleterim (τοῖς συνθήμασι καὶ παρασυνθήμασιν η παρασυνθήμασιν Ε | παρασυνθήμασιν Ε | ἄστε Η παράπου διανου ὅντες C: οτιοδειπνουοντος Μ || 19. εἰ δὲ μὴ scripsi: εἰ δὲ μὴ οῦτω Μ (εἰ δὲ μὴ, οῦτως Τ, εἰ δὲ εἶη σκότος Η, εἰ δὲ εῖη οῦτω Sauppius) || 21. τὰ ante πρὸ eici tult Η | τῶν ποδῶν C: τῶν διπων Μ

γέτω. εν Ιπποτροφούση δε πόλει και Ιππασίμιφ χει- 4 μώνος Ιππεύσι περιοδεύειν. Εν γάρ τοῖς ψύγεσι καλ πηλοίς και μήκεσι τών νυκτών θάσσον ανύοιτ' αν ή περιοδεία. είναι δε αμα τούτοις και έπι τοῦ τείχους 5 5 περιοδείας, ώστε τινάς μέν τὰ έξω τοῦ τείχους έπισποπείσθαι, τινάς δε τὰ έσω. [έχειν δε και περιοδεύοντας 6 λίθους έν ταις σκοτειναις νυξί, και βάλλειν άλλην είς τὸ ἔξω μέρος του τείχους, οι δε ούκ επαινούσι τουτο διά τά προγεγραμμένα.] έν ὑποψία δ' ὄντων ἀλλήλοις χρή τὰς περιοδείας εἶναι 7 10 κάτω τοῦ τείχους, καὶ μὴ ἀναβαίνειν τοὺς περιόδους πλην τών φυλάκων. καὶ ἐὰν (τὸ) στράτευμα κεκακοπαθήκη μάχη λειφθέν, η διὰ τὸ πληθος ἀποβαλείν η (έκ) τραυμάτων η συμμάχων άποστάσει η δι' άλλο τι σύμπτωμα άθυμη καλ τεταπεινωμένον ή, έπικίν-15 δυνά τε ή (τῶν) πολεμίων έγγὺς ὅντων, χρὴ τὰ προγεγραμμένα κατά τὰς φυλακὰς πράσσειν καὶ τὰς πεοιοδείας. ἐν ⟨δὲ⟩ τοῖς τοιούτοις καιροῖς πυκνά τε χοὴ 8 περιοδεύειν, και ού δεί προθυμεϊσθαι έν ταϊς περιοδείαις εύρίσκειν τινάς των προφυλασσόντων άμελε-20 στέρως διακειμένους δια υπνον η καματον ού γαρ συμφέρει οθτω διακείμενον τὸ στράτευμα ετι άθυμότερον παθιστάναι, άλλα μᾶλλον πρόξ θεραπείαν τε

<sup>1.</sup> καὶ ἐππασίμω Η: καὶ ἐν ἐππασίμω Μ || 3. πηλοῖς C: δηλοῖς Μ (πήλοῖς cod. C) || 4. εἰναι δὲ — 5. περιοδείας Η: ἐἀν δὲ — περιοδείας Μ (ἔνιοι δὲ — περιοδεύουσι» C) || 5. τὰ ἔξω Η: εἰς τὰ ἔξω Μ || 6. ἔχειν — 8. προγεγομμμένα inclusi; hausta sunt ex XXII 12 || 9. ἐν ὑποψία δ΄ ὅντων ἀλλήλοις χοὴ τὰς Τ: ἐν ὑποψία ὅντων ἀλλήλοις χοὴ δὲ τὰς Μ || 10. τοὺς C: τὰς Μ || 11. τὸ ante στράτευμα addidit Η || κεκαιοπαθήκη Τ: κεκαιοπάθηκεν Μ || 12. λειφθὲν C: ληφθὲν Μ || 13. ἐκ ante τραυμάτων addidit C || 14. ἀθυμῆ C: ἀθυμεῖ Μ || 15. τε ἡ C: τε ἡ Μ || τῶν ante πολεμίων addidit Η || 16. τὰς περιοδείας scripsi cf. XXII 26: τὰς περιόδους Μ (τοὺς περιόδους Τ) || 17. ἐν ⟨δὲντοῖς Τ: ἐν τοῖς Μ || πυκνά Hertlinus: πυκνάς Μ || 22. Post καθυστάναι in Μ est είκὸς δὲ ὅταν εὐρεθῆ αἰσχρόν τι ποιῶν ἀθυμεῖν: deleuit Η (defendit Sauppius)

9 καὶ ἀνάληψιν αὐτῶν τραπέσθαι. [καὶ περιόδους ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ἐκ πλείονος χωρίου καταδήλους εἶναι προσιόντας τοις φύλαξι φωνούντάς τι πόρρωθεν, δπως αν έγερθη έαν καθεύδη ό προφύλαξ, και παρασκευάσηται άποκρίνεσθαι τὸ έρω-10 τώμενον.] ἄριστον δὲ αὐτὸν τὸν στρατηγὸν ἐν τοῖς 5 τοιούτοις καιροίς έπιμελώς έκάστοτε περιοδεύειν μετά απολέκτων ανδρών. [ύπεναντίως δὲ τούτοις διακειμένου τοθ 11 στρατεύματος ἐπισπερχεστέρως τοὺς φύλακας ἐξετάζειν.] έφοδεύειν τε τὸν στρατηγὸν μηδέποτε τὴν αὐτὴν ώραν άλλ' άεὶ διαλλάσσοντα, ϊνα μη προειδότες σαφώς έκ 10 πολλοῦ χρόνου τὴν ἄφιξιν τοῦ στρατηγοῦ οί στρα-12 τιῶται ταύτην μάλιστα τὴν ὧραν φυλάσσωσιν. ἀποδέγονται δέ τινες και τόδε έπαγγελλομένων τινών καλ κελευόντων. τὸν πολίταρχον, ἐὰν μὴ θέλη πεοιοδεύειν διὰ φόβον τινὰ ἢ ἀρρωστίαν, θέλη δὲ εί- 15 δέναι τὸν μὴ φυλάσσοντα καθ' έκάστην φυλακήν, 13 τάδε ποιείν γρή. λαμπτήρα είναι προσυγκείμενον πασι τοις έπὶ τῷ τείχει φύλαξι, πρὸς ὃν πάντες ἀνταρούσιν οι προφύλακες αιρέσθω δε έκ τόπου όθεν 14 πάντες ζψονται οί έπὶ τῷ τείχει φύλακες. έὰν δὲ 20 μη ὑπάρχη τοιοῦτος τόπος, παρασκευασθήτω έκ τινων ύψος ώς μέγιστον. ἔπειτα ἀπὸ τούτου αἰρέσθω λαμ-

<sup>1.</sup> καὶ περιόδους — 4. τὸ ἐρωτώμενον (§ 9) inclusi | τοὺς ante περιόδους adiecit C || 2. χωρίου deleuit H || 4. ἀποκρίνεσθαι Μ (ἀποκρίνασθαι Η) || 6. ἐκάστοτε Η: ξκαστον Μ | μετὰ ἀπολέκτων ἀνδρῶν Η: μετὰ τῶν αὐτῶν ἀποδεκτων ἀνδρῶν Μ (μετὰ τῶν αὐτῶν ἀπολέκτων ἀνδρῶν C: μετὰ τῶν αὐτῶν ἀνολέκτων ἀνδ. Τ) || 7. ὑπεναντίως — 8. ἐξετάζειν inclusi | ὑπεναντίως C: ὑπεναντίοις Μ | τοῦ cod. Cas.: deest in Μ || 10. ἀεὶ διαλλάσσοντα Hauptius: ἰδία λαμβάνοντα Μ | προειδότες Τ: προιδότες Μ || 15. Pro φόβον ścribi uult νόσον Η || 17. λαμπτῆρα Η: λαμπτηρας Μ || 18. πρὸς ὃν Η: καὶ πρὸς ὃν Μ (λαμπτηρας — καὶ ἔνα πρὸς ὃν Τ) | ἀνταροῦσιν Μεinekius: ἀνταίρουσιν Μ || 19. αίρίσθω Hertlinus: ἀειρέσθω Μ || 20. οἱ ἐπὶ τῶ τείχει φύλακες Η: οἱ ἐπὶ τοῦ τείχους φύλακες Μ || 21. τοιούτος Μεττlinus: ὁ τοιούτος Μ

πτήρ, καὶ πρὸς τοῦτον ἀνταίρεσθαι τοὺς ἄλλους καθ' ενα εκαστον ἀφ' εκάστου φυλακείου. Επειτα ἀριθμείσθαι, καὶ οῦτως εἰδεναι εἰ πάντες ἡραν οἱ προφύλακες ἢ εξελιπέ τις τὴν φυλακήν.

Τοὺς δὲ περὶ πόλιν ἢ στρατόπεδον έξαίφνης θο-27 ούβους καὶ φόβους γενομένους νυκτὸς ἢ μεθ' ἡμέραν, απερ ύπό τινων καλείται πάνεια (έστι δε τὸ ὅνομα Πελοποννήσιον και μάλιστα 'Αρκαδικόν), ταῦτ' οὖν τινες κελεύουσι καταπαύειν θέλοντας αὐτὰ \*\* προ- 2 10 συγκεϊσθαι τοῖς ἐν τῆ πόλει σημεϊον, ὃ ἰδόντες γνώσονται ότι έστι πάνειον. έστω δε πυρσός τις προσυγκείμενος έπι χωρίου εύκατόπτου πασιν είς δύναμιν τοίς έν τη πόλει. ἄριστον δε παρηγγέλθαι, καθ' 3 ους αν των στρατιωτών γένηται (δ) φόβος, κατά χώραν 15 τε ήρεμείν και άναβοᾶν παιᾶνα, [η λέγειν ότι είη πάνειον, και τὸν ἀκούοντα ἀεὶ τῶ πλησίον παραγγέλλειν]. καθ' 4 ους αν (ούν) του στρατεύματος μη άντιπαιανίζωσιν, είδεναι κατά τούτους τον φόβον όντα. εάν δε τι ό στρατηγός φοβερου αίσθηται, τη σάλπιγγι σημαίνειν: 20 ουτω δ' έσται γνωστον ότι έστί τι πολέμιον. μάγης

<sup>4.</sup> ἐξέλιπέ τις τὴν φυλακήν Η in Herm. V p. 284 coll. Polyaen. I 40: ἐκλείπει τις τῶν φυλάκων Μ || 5. στρατόπεδον Η: στρατόπεδα Μ || 8. ταῦτ οῦν τινες κελεύουσι καταπαύειν θέλοντας αὐτὰ \*\* Sauppius, ratus excidisse τοιάδε ποιεῖν uel simile quid: ταῦτ οὖν τινες κελεύουσι καταπαύειν ακτικών τινες κελεύουσι καταπαύειν θέλοντες αὐτὰ Μ (τοιώνδε τινὲς κελεύουσι καταπαύειν θέλοντες αὐτὰ Η) || 10. σημεὶον δ ἰδόντες γνώσονται ὅτι Η: σημεῖα δ' ἰδόντες γνώσονται ὅτι Ε, σημεῖα δ' ἰδόντες γνώσονται ὅτι Τ) || 11. ἐστιν Μ | ἔστω δὲ πυρσός τις προσυγκε/μενος ἐπὶ χωρίου Η: ἔστω δὲ αἰσθήσονται πυρός τι προσυγκε/μενον ἐπιχωρον Μ (ἔστω δὲ δ αἰσθήσονται πυρός τι ετο. Τ) || 12. εὐκατόπτου Τ: ἐκκατόπτου Μ || 13. παρηγγέλθαι Η Hertlinus: προπαρηγγέλθαι Μ || 14. ὁ addidit Η || 15. ἡ λέγειν — 16. παραγγέλλειν inclusi | Pro εῖη scripsit Η ἐστὶ || 16. τῷ cod. Cas.: τὸν Μ || 17. ᾶν ζούν) Μείετυs: ἀν Μ | ἀντιπαιανίζωστον Η: τοῦτο δ' ἔστω γνωστὸν Η: τοῦτο δ' ἔστω γνωστὸν Μ || έστι τι πολέμιον Η: εἴη τὸ πολέμιον Μ

δε γενομένης και νικηθέντων ώς τὰ πολλά γίγνονται φόβοι, ένίστε μεν και ἡμέρας, νυκτός δε και πάνυ. 5 ώς οὖν ἦσσόν τι τοιοῦτο γένηται, χοὴ εἰς τὴν νύκτα παρηγγέλθαι τοις στρατιώταις πασι παρά τὰ ὅπλα 6 είναι ώς μάλιστα, ώς έσόμενόν τι περί αὐτούς. προ- 5 ειδότων οὖν εἰκός ἐστιν, ἐάν τι γένηται, μὴ ἀπροσδοκήτοις προσπεσείν, μηδε ύπὸ φόβων έξαπιναίων 7 ταράσσεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι. Εὐδαμίδας δέ, ὁ Δακώνων άρμοστης έπὶ Θράκης, έπεὶ αὐτῷ πυκνὰ έγίγνοντο έν τῷ στρατεύματι τὰς νύκτας φόβοι, καὶ οὐκ 10 έδύνατο άλλω τρόπω παυσαι, τοιόνδε παρήγγειλεν 8 είς (την) νύκτα. ὅταν τις θόρυβος γίγνηται, ἀνακαθίζειν πάντας εύθυς παρά τὰ ὅπλα ἐν τῆ εὐνῆ, ἀνίστασθαι δε μηδένα ὀρθόν αν δέ τις ίδη τινα ὀρθόν, ώσπερ 9 πολεμίφ τῷ ἀναστάντι χρῆσθαι. πρὸς δὲ τούτοις, ὅπως 15 άληθῶς τὸ παράγγελμα μετὰ φόβου ή, γενομένου τινὸς θορύβου ἐπλήνη τις τῶν σπουδαιοτέρων ἀνδρῶν οὐχὶ θανατηφόρως, των δε φαύλων τινες ώστε και ἀποθανείν. 10 συμβάντος δε τούτου υπήπουσάν τε οί ἄνθρωποι, καί εὐλαβούμενοι ἐπαύσαντο τῶν τε δορύβων καὶ τοῦ 20 περιδεώς έξανίστασθαι έχ των κοιτών. έπαύθη δε

<sup>1.</sup> γίνονται Μ || 2. Απτε νυπτὸς in Μ est καὶ: deleuit Meinekius || 3. ὡς οὖν ἡσσόν τι τοιοῦτο γένηται, χοὴ Η: ὥστε οὖν ἡσσόν τις τοιοῦτον γενέσθαι χοὴ Μ || 4. καφὰ Τ: κατὰ Μ || 5. κροειδότων Η: προειδότες Μ || 6. γένηται C: γίνηται Μ || 8. Εὖ-δαμίδας (cf. Χεπ. Hell. V 2, 24. Diod. XV 21) Απ. Schaeforus Philol. XXXI 185: Εὐφράτας Μ || 9. πυπνὰ Μ: πυπνοὶ malit Η | έγίνοντο Μ || 11. ἐδύνατο Η: ἡδύναντο Μ (ἡδύνατο Meierus) || 12. τὴν απτε νύπτα inseruit Η | γίνηται Μ || 13. πάντας Η: αὐτοὺς Μ | παφὰ τὰ ὅπλα Η: πρὸς τὰ ὅπλα Μ || 14. Ροστ τινὰ ὀρθον in Μ est παρήγγειλεν ἐν πᾶσιν: expunxit Η || 15. ἀναστάντι Η: ἐπαναστάντι Μ | Post χρῆσθαι in Μ est διὰ γὰς τὸν φόβον τοῦ παραγγελθέντος οὐδένα ὰν ὡςτο ἀμνημονήσειν: deleuit Η || 16. ἀληθῶς Η: ἀληθὲς Μ | μετὰ φόβον ἤ, γενομένον Τ: μετὰ φόδον ἡγγεμόνος Μ || 18. θανατηφόρος cod. Cas.: θανατηφόρον Μ |

1νὲς C: τινὰ Μ || 20. εὐλαβούμενοι cod. C: εὐλαβουμένον Μ

καλ τοιώδε τρόπφ. στρατοπέδφ διορυβουμένφ νυκτός 11 κηρύξας σιγήν ὁ κήρυξ ἀνήγγειλε τὸν μηνύσαντα τὸν άφέντα τὸν ἵππον, ⟨ὃν⟩ διώκοντας θορυβηθῆναι \*\* χρὴ 12 δ', Γνα μή τι τοιούτον έν ταζς νυξί πάσχη τὸ στρά-5 τευμα, καθ' έκάστην φυλακήν καθεστάναι ⟨άφ'⟩ έκάστου λόχου η τάξεως έπι τοις κέρασι και (έν) τοις μέσοις ανδρα, δς προσέξει τον νουν, δπως έαν τινα αΐσθηται έχ τοῦ υπνου ἢ ἄλλως ἀρχόμενον θορυβείν, εύθυς παρών καθέξει και κωλύσει αὐτόν. τοῦ δὲ 13 10 αλλου πλήθους ἀπὸ συσσιτίου έχάστου ανδρα παραφυλάσσειν, οπως, έάν τις φόβος γένηται, οὖτοι εἰδότες τοὺς ματαίους φόβους καταπαύσωσι τοὺς παρ' αὑτῷ έχαστος. αὐτὸν δὲ θορυβεῖν νυχτὸς τὸ τῶν ἐναντίων 14 στράτευμα δαμάλεις τὰς ἀγελαίας μετὰ χωδώνων ἀφ-15 ιέντα είς τὸ στρατόπεδον καὶ ἄλλα ὑποζύγια, οἶνον [γενομένης δὲ ἡμέρας τοὺς φύλακας μὴ ἀφ- 15 ποτίσαντα. ιέναι ἐκ τῶν φυλακείων πρίν ἄν τὰ ἔξω προερευνηθέντα ὲμφα-

<sup>2.</sup> σιγήν C: σιγή M | 3. ἀφέντα τὸν ἔππον C: ἀφεθέντα ἔππον Μ | ⟨δν⟩διώκοντας Sauppius: διώκειν Μ (δι' ον καὶ C) |
Post διορυβηθήναι asteriscos fecerunt T. Lacunam ex Xen. An. II 20 expleuit Sauppius sic: τάλαντον ἀργυρίον λήψεσθαι ||
4. ἔνα μή τι Η: ἄν τι Μ || 5. ⟨ἀφ⟩ ἐκάστον Η: ἐκάστον Μ || 6. ⟨ἐν⟩ τοὶς μέσοις Η: τοὶς μέσοις Μ || 7. ἄνδοα δς προσέξει τὸν νοῦν, ὅπως ἐάν τινα αἰσθηται scripsi: ἀν ἀρα σοι προσέξωσιν ὅπως ἐάν τινα αἰσθανωνται Μ (ἄνδοας οἶ προσέξουσιν, ὅπως ἐάν τινα αἰσθανωνται ευμ Haasio T — in proximis εὐθύ ⟨τις⟩ καφών καθέξει Τ, ἄνδοα ὡς οἰόν τε προσεκτικον ὅς, ἐάν τινα αἰσθηται ετα. Η || 8. ἄλλως Τ: ἄλλω Μ | ἀρχόμενον Hertlinus: ἐρχόμενον Μ || 9. εὐθύς Η: εὐθύ Μ || αὐτόν Μοιπεκίως: αὐτίκα Μ || 11. οὐτοι Η: οὐτοι δὲ Μ || 12. παρ' αὐτὸς δὲ θορυβήσεις Η, qui postea ἀφιείς ετ ποτίσας | νυκτὸς Κirchhoffius: νοὰτος Μ || 14. ἀφιέντα Sauppius: ἀφιέντες Μ || 16. ποτίσαντα Τ: ποτίσας Μ | γενομένης δὲ ἡμέρας — pg. 60, 3. διατελώσιν inclusi, quae huc non pertinere etiam Sauppius uidit. γενομένης δὲ ἡμέρας τοὺς φύλακας εὐθύ ἀφιέναι Μ (χρὴ τοὺς φύλακας οὐκ τὐθὸ ἀφιέναι C, χρὴ μὴ τοὺς φύλακας οὐκ τὐθὸ ἀφιέναι C,

νισθή καθαρά δντα πολεμίων και ἀπιέναι τοὺς ἀπό τῶν φυλακείων μὴ ἄμα πάντας ἀλλὰ κατὰ μέρη, ὅπως ἀεί τινες ἐπὶ τοῖς φυλακείοις διατελῶσιν.]

Προνοείσθαι δε και τάδε εν φέβφ ούσης (τῆς) 28 πόλεως. πύλας τὰς μὲν ἄλλας κεκλεϊσθαι, μίαν δὲ 5 άνεωνθαι ή αν δυσπροσοδώτατον ή της πόλεως, καί έπλ πλείστον ἀπ' αὐτῆς μέλλωσιν ὁρᾶσθαι οί πρόσ-2 ιόντες. καὶ ἐν ταύτη ἐκτομάδα ⟨εἶναι⟩, ἵνα σώματα άνθρώπων δι' αὐτῆς έξίη και είσίη καθ' εν. οῦτω γὰρ ἂν ῆκιστά τις λανθάνοι αὐτομολῶν ἢ κατάσκοπος 10 3 είσιών, έάνπες γε ή ὁ πυλωρὸς φρόνιμος. <πασαν> δε ανοίγεσθαι ύποζυγίων ενεκα και άμαξων και ζάλλων αγωγίμων επισφαλές. και έάν τι δέη είσενέγκασθαι σίτου ἢ έλαίου ἢ οίνου ἢ τῶν ὁμοτρόπων τούτοις άμάξαις ἢ σωμάτων πλήθει, ταῦτα χρὶ κατὰ 15 τὰς ἐγγυτάτω πύλας εἰσκομίζειν, \*\*+ καὶ ἐὰν τάχιστα 4 καλ ράστα είσκομισθείη, τὸ δ' όλον μη ανοίνεσθαι πρώ τὰς πύλας ἀπροσκέπτως ἀλλ' ὀψιαίτερον, έξω τε

ποὶν ἢ | 1. καθαρὰ ὅντα Hertlinus: καὶ καθαρὰ εἶναι Μ | Post καὶ in Μ est οὕτω: expunxit Η | φυλακείων C: φυλάκων Μ || 2. ἄμα πάντας Μεinekius: ἄπαντας Μ || 4. τῆς ante πόλεως addidi || 7. αὐτῆς Hertlinus: αὐτῶν Μ || μέλλωσιν Μείσινιε μέλλουσιν Μ || 8. καὶ ἐν ταὐτη ἐκτομάδα ἐνα Η (καὶ ⟨εἶναι⟩ ἐν ταὐτη ἐκτομάδα ἔνα Τ) | Post σώματα in Μ est μὲν: expunxit Η || 9. δι' αὐτῆς Iul. African. Χἰιχ et ex eo Η: κατὰ τὴν ἐκτομάδα πυλίδα Μ | καθ' ἔν Η: καθ' ένα Μ (ἔν καθ' ἔν Iul. Afr.) || 10. λανθάνοι Μείστις, λανθάνη Μ || 11. φρόνιμος Η coll. I4, III 4, V 1, XV 3: νοηφος Μ (νοήμων C, νοςρὸς Τ) | πᾶσαν δὲ Η: δὲ Μ (πᾶν δὲ Iul. Afric.) || 12. ἔνεκα Η: ἔνεκεν Μ | ἄλλων ἀγωγίμων Iul. Afric.: ἀγωγίμων Μ || 18. ἐπισφαλὲς C: ἐπισφα Μ || 14. Post ἢ οἶνου ὶπ Μ est ἐν τάχει: expunxit Η || 15. πλήθει Iul. Afr.: πάθη Μ | ταῦτα C: ταῦτα δὲ Μ || 16. ἐγγυτάτω Η: ἐγγυτάτας Μ | εἰσκομίζειν Η: κοιμίζειν Μ | Post εἰσκομίζειν asteriscos fecit Η: ex Iuli Africani uerbis προεξιόντος στρατεύματος lacunam esse explendam statuens hoc fere modo: προεξιόντος μέρους τῶν πολιτῶν | καὶ ἐὰν Μ uerba corrupta (ἔνα ὡς Τ, καὶ οῦτως ᾶν Η) || 18. πρῷ Μείπεκίus: πρωὶ Μ

μηδένα ἀφίεσθαι πρίν ἂν έξερευνηθη τὰ περί τὴν πόλιν, έτι τε μηδε πλοΐα κατ' αὐτὰς δομίζεσθαι άλλ' άπωτέρω, ώς ήδη γε και ήμέρας πολλαί πράξεις άνοιχθεισών άμφοτέρων πυλών γεγόνασιν άπὸ τεχνα-5 σμάτων καὶ προφάσεων τοιῶνδε [ἐφ' ένὸς ἔργου πολλά παραπλησίως τούτψ πραχθέντα]. Πύθων μέν ὁ Κλαζομέ- 5 νιος, καὶ τῶν ἐν τῆ πόλει τινῶν συνεθελόντων, τηοήσας ἐπιμελῶς τὸ ἡσυχαίτατον τῆς ἡμέρας, ἁμάξαις έχ παρασκευής πίθους είσαγούσαις κατέλαβε 10 Κλαζομενὰς (μενουσῶν) τῶν ἁμαξῶν ἐν ταῖς πύλαις, καθ' ας ξένοι προϋπηρχον κρυφαίως οὐ πόρρω της πόλεως [τοὺς μὲν τῶν πολιτῶν λαθόντες, τοὺς δὲ φθάσαντες, τινάς δὲ τῶν ἔσω συνεργοὺς ἔχοντες κατέσχον τὴν πόλιν]. 'Ιφιάδης δὲ ⟨ό⟩'Αβυδηνός, [κατὰ 'Ελλήσποντον] καταλαμ- 6 15 βάνων Πάριον ἄλλα τε περί την ἀνάβασιν νυκτός έπὶ τὸ τεῖχος λάθοα παρεσκευάσατο, καὶ ἁμάξας πληοώσας φουγάνων και βάτων παρέπεμψε πρός τὸ τείχος, ήδη τῶν πυλῶν κεκλειμένων, ὡς τῶν Παριανῶν οὔσας. Γέτι έγγυς έλθουσαι πρός τάς πύλας ηυλίζοντο, ώς φοβούμεναι.

<sup>1.</sup> πρὶν ἂν Ιul. Afr.: πρὶν ἢ Μ | ἐξερευνηθῆ Ο: ἐξερευνήση Μ (ἐξερευνήσης Τ) || 2. μηδὲ Iul. Afr.: μήτε Μ | κατ αὐτὰς Iul. Afr.: κατὰ ταὐτας Μ || 3. ἡμέρας Iac. Gronouius: ἡμέραι Μ || 4. ἀπὸ τεχνασμάτων Μεinekius: ἐπιτεχνασμάτων Μ (ἐπὶτεχν. Co. O) || 5. ἐφ΄ ἐνὸς — 6. πραχθέντα inclusi (δηλώσω εκτοίdisse ante ἐφ΄ ἐνὸς putauit C, ibidem ἃ add. Τ, ut lacuna esset post πραχθέντα) || 6. In Μ ante πύθων paucarum litterarum spatium relictum est || 8. ἐπιμελῶς Η: τελέως Μ | ἡσυχαίτατον Η: ἡσυχότατον Μ (ἡσυχώτατον Τ) || 10. ⟨μενουσῶν⟩ τῶν ἀμαξῶν κ΄ν ταῖς πύλαις ετὰς πύλαις τῶν ἀμαξῶν κ΄ν ταῖς πύλαις ετὰν ἀμαξῶν C) || 11. ξένοι προϋπηρχον scripsi (coll. XXIV 8: ἐφ ᾶς — παρῆσαν): ξένων προϋπαρχόντων Μ (ξένοι προϋπάρχοντες malit Η) || 12. τοὺς μὲν — 13. τὴν πόλιν inclusi || 14. δὲ Τ: τε Μ | ὁ addidit Η || κατά Ἑλλήσποντον inclusi Η suadente || 16. ἐπὶ τὸ τεῖχος Η: ἐπὶ τοῦ τείχονς Μ || 18. κεκλειμένων Η: κεκλεισμένων Μ | οὕσας Hertlinus: οὕσας τὰς ἀμαξας Μ || 19. ἔτι ἐγγὺς — pg. 62, 1. πολεμίους inclusi (pro ἔτι coniecerunt C: αὐται, Τ: αῖ ἔτι, Meinekius εἴτα. — Herchero ὡς φοβούμεναι πολεμίους absurda nisa

7 πολεμίους.] ας έδει έν καιρῷ τινι ὑφαφθηναι, ΐνα αί πύλαι έμπρησθώσι καὶ πρὸς τὸ σβεννύειν τῶν Παριανών δρμησάντων αὐτὸς κατὰ ἄλλον τόπον εἰσέλθη. Περί δε των είσχομιζομένων είς την πόλιν άγ-29 2 γείων τε καὶ φορημάτων νῦν δηλωθήσεται. ἄπερ 5 εύλαβεϊσθαι δεί και μη άφροντίστως αὐτῶν ἔχειν, καλ μάλιστα τὸν πυλωρὸν ἔν τισι καιροζς, ὅταν ἔξω-3 θέν τι η έσωθεν φοβερον η. έξοίσω δε παραδείγματος ενεκα έπλ πράξιν είσηγμένα. κατελήφθη γάρ πόλις, έσωθέν τινων συνεθελόντων, έν έορτη πανδήμω τρόπω 10 4 τοιώδε. πρώτον μέν τοῖς προενδημήσασι ξένοις καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀνόπλοις τε καὶ συνεργοῖς εἰς τὸ μέλλον έσομένοις είσεχομίσθησαν θώραχες λινοί χαί σπολάδες καὶ περικεφαλαΐαι [ὅπλα] κνημίδες μάγαιραι τόξα τοξεύματα ἐν κιβωτοῖς ὡς φορταγωγοῖς κατε- 15 σχευασμέναις, ώς ίματίων ένόντων χαὶ ἄλλων άγω-5 γίμων, ασπερ οί έλλιμενισταλ ανοίξαντες καλ ίδόντες

sunt). Ad ας έδει cf. XXXI 2: παρ' ον έδει || 3. Post εἰσέλθη in M est δοκεὶ δέ μοι συναγαγόντα δηλωτέον Γνα δη φυλάσσησδε καὶ έν οις καιροῖς έκαστα ῖνα τις μηδὲν εὐηθως ἀποσέχηται: deleuit Η || 5. Post φορημάτων in M est ενοισ ἀπορυφαιονένδιος ἤδη πόλις καὶ ἡ ἀκρόπολις κατελήφθη, ex quibus Turicenses haec eruerunt: ἐν οις αν τι κρυφαίον ἐνῆ, ἡ ἐνίοις ἤδη πόλις καὶ ἀκρόπολις κατελήφθη: expunxit Η || 8. Post ἡ in M est: ἔστιν δέ οι προσεκτέον εἰσκομιζομένοις: expunxit Η || δ C: δὲ καὶ Μ || 9. ἔνεκα Η: ἔνεκεν Μ | ἐπὶ πραξιν εἰσημένα scripsi conf. § 11: ἐπὶ πράξει γεγενημένα Μ (τὰ ἐπὶ τοιαύτη πράξει γεγενημένα Τ, ἐπὶ Θραξὶ γεγενημένα κατελήφθη γὰρ Δμφίπολις Μεinekius Brasidam spectari censens) || 10. συνεθελόντων Τ: συνθελόντων Μ || 11. Post ξένοις in M est ἑπὶ τὸ μέλλον: expunxit Η || 12. τῶν πολιτῶν cod. Cas.: πολιτῶν Μ | Post συνεργοῖς uocem εἰς τὸ μέλλον inseruit Η, Iulium Africanum L secutus qui ἐπὶ τὸ μέλλον post ξένοις (11) omissum hoc loco exhibet || 14. σπολάδες Η: στολίδια Μ | περικεφαλαίαι Τ: περίκεφαλαία Μ || ὅπλα inclusi suadente Η; idem in proximis malit καὶ κνημίδες καὶ μάχαιραι καὶ τόξα καὶ τοξεύματα || 15. κατεσκευασμέναις Η: κατεσκευασμένα Μ || 17. ἄσπερ Η: ἄπερ Μ | Ιδόντες ἱμάτια μόνον scripsi: ἰδόντες ὡς ἱμάτια μόνον

**ιμάτια μόνον πατεσημήναντο, μέχοι τιμήσαιντο οί** είσαγαγόντες. καὶ ταῦτα μὲν ἐτέθη ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, 6 οπου έδει έν δε ταρσοίς και φιψί και ιστίοις ήμιυφάντοις δοράτια καλ ἀκόντια ένειλημένα είσηνέχθη, 5 καλ ετέθη οπου εκαστα συνέφερεν άνυπόπτως εν δ' άγγεσιν άχύρων καὶ έρίων πέλται καὶ μικρά άσπίδια έν τοις έρίοις και άχύροις κεκρυμμένα, και άλλα εύογκότερα έν σαργάναις άσταφίδος καλ φύκων πλήφεσιν, έγχειρίδια δε έν άμφοφεῦσι πυρῶν καὶ ἰσ<u>γ</u>ά-10 δων καλ έλαων. [εἰσηνέχθη δὲ ἐγχειρίδια καὶ ἐν σικυοῖς πέ- 7 ποσι γυμνά, ἀπεωσμένα κατά τοὺς πυθμένας εἰς τὸ σπέρμα τῶν σικυών.] ὁ δὲ τῆς ἐπιβουλῆς ἡγεμών εἰσηνέχθη ἐν Φρυγάνων Φορήματι. νυκτός δε γενομένης άθροισθέν- 8 των τῶν ἐπιθησομένων καὶ τηρησάντων τὸν καιρόν, 15 εν 🧓 μάλιστα οίνωμενοι ήσαν οι άλλοι, πρώτον μεν τὸ φόρημα ελύθη, καὶ εξ αὐτοῦ ὁ ἡγεμῶν ετοιμος + ήν επειτα άλλοι μεν αὐτῶν τοὺς ταρσοὺς έξείλισσον,

ετεροι δε τὰ ἄγγη τῶν ἀχύρων καὶ ἐρίων ⟨έξεκένουν), οι δε τάς σαργάνας ανέτεμνον, αλλοι δε τάς μιβωτούς ανοίγοντες τὰ ὅπλα ἐξήρουν, οἱ δὲ τοὺς άμφορέας συνέτριβον, ϊνα ταχεῖα ἡ λῆψις τῶν έγχει-9 οιδίων γένοιτο. [άμα δὲ ταθτα καὶ οὐ πόρρω ὅντα ἀλλήλων 5 έπορσύνετο ἀπὸ σημείου τοῦ ἐν τἢ πόλει ταῖς ἔξω φάλαγξι γε-10 νομένου.] όπλισθέντες δ' εκαστοι τοῖς ποοσήκουσιν οπλοις οι μέν τινες αὐτῶν ἐπὶ πύργους ῷρμησαν καὶ πύλας καθ' ας καὶ (τοὺς) άλλους προσεδέγοντο. οϊ δὲ ἐπὶ τὰ ἀρχεῖα καὶ τὰς ⟨τῶν⟩ ἐναντίων οἰκίας, 10 11 οί δὲ ἄλλοι ἄλλων τόπων είγοντο. είς δὲ ὁμοίαν πράξιν τη είρημένη δεόμενοί τινες άσπίδων έπελ οὐδενὶ ἄλλφ τρόπφ ἐδύναντο έτοιμάσασθαι οὐδὲ εἰσαγαγέσθαι, πληθος οίσυίων καὶ έργάτας αμα τούτων 12 είσηγάγοντο. καὶ ἐν μὲν τῷ φανεοῷ ἄλλα ἀγγεῖα 15 έπλεκου, έν δε ταζε νυξιν άσπίδας, αίς όγανα προσετίθεσαν σκύτινα καὶ ξύλινα. άλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν κατὰ θάλατταν προσορμίζομένων πλοίων νυκτός καὶ ήμέρας ούτε μεγάλων ούτε μικρών άδιασκέπτως έχειν,

<sup>1.</sup> ἔτεροι Meinekius: ἔτερος Μ | ἐξεκένουν inseruit Η (ἀνέλυον uel κατήγνουν Meinekius) || 2. ἀνέτεμνον Η: ἀνέτεμον
Μ || 5. ἄμα δὲ ταῦτα — 6. γενομένου inclusi a barbaro homine
scripta, qui tamen in extr. uerbis scripsisse uidetur ταῖς ἔξω
φάλαγξι γενομένου: καὶ ὡς φάλαγξι γινόμενον Μ (ἄμα δὲ
καὶ ταῦτα οὐ πόρρω ὅντα ἀλλήλων ἐπορσύνετο ἀπὸ σημείου
του ἐν τῆ πόλει, καὶ ἡ ἔξω φάλαγξ ⟨ξυνείδε τὸ⟩ γινόμενον Τ) ||
7. ὁπλιοθέντες C: ὑπλιοθέντας Μ || 8. Post ἄρμησαν in Μ εκ
καταλαβεῖν: expunxit Η || 9. τοὺς ἀλλους Iul. Afric.: ἄλλους Μ
||
10. τὰς (τῶν) ἐναντίων οἰκίας Τ: τὰς ἐναντίας οἰκίας Μ (τὰς
ἐναντίων οἰκίας C) || 11. εἰς δὲ ὁμοίαν ποᾶξιν τῆ εἰρημένη Η:
εἰς δὲ ὁμοίας πράξεις τῶν εἰρημένων Μ || 14. πλῆθος οἰσυίων
Sauppius: ὅπλα, οισοιών Μ (ὅπλα, οἰσύας C) | τούτων Hertlinus
et Bursianus: οῦτως Μ (τούτω Sauppius) || 16. ἐν δὲ ταῖς
νυξὶν ἀσπίδας ἔπλεκον Μ | προσετίθεσαν Μείnekius: περιετίθεσαν
Η || 17. σκύτινα C: συκινα Μ

άλλα έμβαίνοντας τους λιμενοφύλακας τε και άποστολέας ίδειν αυτους τα άγωγιμα, ένθυμουμένους ὅτι και Σικυώνιοι άμελήσαντες τῶν τοιούτων μεγάλα ἐσφάλησαν.

5 Προνοείν δε και τὰ ἐπι πράσει εἰσαγόμενα και 30 εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπτιθέμενα ὅπλα τά τε ἐπὶ τῶν καπηλείων και παντοπωλείων, ὅπως μηδενὶ ἔτοιμα ἡ τῶν βουλομένων νεωτερίζειν εὕηθες γὰρ τῶν μὲν 2 ἀφικνουμένων ἀνδρῶν παραιρείσθαι τὰ ὅπλα, ἐν δὲ 10 τῷ ἀγορᾶ και ταις συνοικίαις ὑπάρχειν σωράκους τε ἀσπιδίων και ἐγχειριδίων κιβώτια \* \*

Έπιστολῶν δὲ πρυφαίων παντοῖαι μέν εἰσι πέμ-31 ψεις, αί δὲ λανθάνουσαι μάλιστα τοιαίδε ἂν εἶεν. εἰς φορτία ἢ ἄλλα σκεύη ἐνεβλήθη βιβλίον ἢ ἄλλο 2 15 τι γράμμα τὸ τυχὸν καὶ μεγέθει καὶ παλαιότητι. ἐν τούτφ δὲ ἐγέγραπτο ἡ ἐπιστολὴ ἐπιστιζομένων γραμμάτων ⟨τοῦ πρώτου στίχου⟩ ἢ δευτέρου ἢ τρίτου, ἐπιστιγμαῖς δὲ ἐλαχίσταις καὶ ἀδηλοτάταις. εἶτα

<sup>2.</sup> ἰδεῖν Iul. Afr. XLIX: εἰδέναι Μ (δεῖ ἰδεῖν Τ) | αὐτοὺς Iul. Afr.: αύτοῖς Μ | 7. Post παντοπωλείων in Μ est ἀθροισθέντων πληθός τι γένοιτο: deleuit Η (ὧν ἀθροισθ. etc. C, μη ἀθρ. etc. Hassius) | μηθενὶ Μ | 10. συνοικίαις Η: συνοικίας ἀθρόα Μ | σωράκους C: συρακους Μ | 11. Post κιβωτια legitur in Μ: διὸ δεῖ τὰ εἰσωρικνούμενὰ τε καὶ ἡθροισμένα μη ἐκφέρεσθαί τε εἰς την ἀγοράν καὶ νυκτερεύειν ὅπου ᾶν τύχη ἀλλὰ πλην δείγματος τὸ ἄλλο πληθος ἐπτίθοιτό τις εἶναι δημοσία κρίνειν deleuit Η, qui putat haec effinxisse interpolatorem ex ueris Aeneae uerbis. Asteriscos igitur posuit || 12. ἐπιστολῶν δὲ πρυφαίων παντοῖαι μέν εἰσιν αὶ πέμψεις, προσυγκείτοθαι δὲ τῶ πέμψαντι καὶ δεχομένω ἰδίς Μ || 13. λανθάνουσαι μάλιστα Μ (μάλ. λανθάνουσαι μάλιστα Μ (μάλ. λανθάνουσαι Η) | Post εἶεν in Μ est ἐπέμφθη ἑπιστολη ὧδε: expunxit Η || 14. βιβλίον ἢ ᾶλλο τι γράμμα Μεinekius: βυβλίον ἢ ᾶλλο τι δράμα Μ (δράμα ἢ ἄλλο τι βιβλίον Μεierus) || 16. ἐγέγραπτο Hertlinus: γέγραπται Μ || 17. τοῦ πρώτουν στίχον inserui || 18. Post ἀδηλοτάταις in Μ est πλην τῷ πεμπομένω: expunxit Η

άφικομένου τοῦ βιβλίου παρ' ον ἔδει, έξεγράφετο καὶ τὰ ἐπισεσημασμένα γοάμματα τιθεὶς ἐφεξῆς τὰ ἐκ τοῦ πρώτου στίχου και δευτέρου και τὰ ἄλλα ὡσαύ-3 τως, έγνωριζε τὰ έπισταλέντα. όλίγα δ' ἄν τις θέλων έπιστεϊλαι και τόδε ποιήσειε παρόμοιον τούτφ. 5 έπιστολην γράψαντα περί τινων φανερώς έν πλείοσιν έν ταύτη τη έπιστολη τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἐπισημαινόμενον γράμματα, δι' ών έμφανη έσται απερ αν βούλη. 4 την δε επισημασίαν είναι ώς άδηλοτάτην. \*\* πεμπέσθω άνηο άγγελίαν φέρων τινά η και έπιστολήν 10 περί ἄλλων φανερώς. τοῦ δὲ μέλλοντος πορεύεσθαι κούσα αὐτοῦ εἰς τὸ τῶν ὑποδημάτων πέλμα ἐντεθήτω βιβλίον καὶ έγκαταρραπτέσθω, πρὸς δὲ τοὺς πηλούς καὶ τὰ ὕδατα εἰς κασσιτέρου έλασμὸν λεπτὸν γραφέσθω άφικομένου δὲ παρ' ον δεῖ, καὶ ἀναπαυο- 15 μένου έν τῆ νυκτί, ἀναλυέτω τὰς δαφὰς τῶν ὑποδημάτων, καὶ έξελών καὶ ἀναγνοὺς (καὶ) ἄλλα γράψας (καί) λάθρα ἔτι καθεύδοντος έγκαταρράψας ἀποστελλέτω τον ανδρα, αντεπιστείλας φανερώς. ουτως οὖν οὔτε

<sup>1.</sup>  $\beta \nu \beta l lov M \mid \pi \alpha \rho \delta \nu M \mid \tilde{\epsilon} \delta \epsilon \iota$  Hertlinus:  $\delta \epsilon \tilde{\iota} M \mid 3$ ,  $\tilde{\omega}_S$  αντως  $M \mid 5$ .  $\tau \iota \delta \delta \epsilon$  H:  $\tilde{\omega} \delta \epsilon$  M |  $\pi \iota \iota \eta \delta \epsilon \iota$  H:  $\pi \iota \iota \eta \delta \epsilon \iota$  M | 6.  $\eta \rho \alpha \psi \alpha \nu \tau \alpha$  T:  $\eta \rho \alpha \psi \alpha \varsigma$  M | 8.  $\eta \rho \alpha \psi \mu \alpha \tau \alpha$  δι  $\tilde{\omega} \iota$  Kirchhoffius:  $\eta \rho \alpha \psi \alpha \nu \tau \alpha$  δ  $\tilde{\epsilon} \iota$  M |  $\tilde{\epsilon} \psi \alpha \nu \alpha \eta$   $\tilde{\epsilon} \sigma \iota \epsilon \iota$   $\tilde{\omega} \iota$   $\tilde{\omega} \iota$  Kirchhoffius:  $\eta \rho \alpha \iota \epsilon \iota$   $\tilde{\omega} \iota$   $\tilde$ 

άλλος ούτε ὁ φέρων είδήσει γρη δε τὰς ραφάς τῶν ύποδημάτων ώς άδηλοτάτας ποιείν. είς Έφεσον δ' 6 είσεχομίσθη γράμματα τρόπω τοιώδε. άνθρωπος έπέμφθη έπιστολήν έχων (έν) φύλλοις γεγραμμένην, τὰ δὲ 5 φύλλα (ώς) έφ' έλκει καταδεδεμένα ην έπλ κνήμην. είσενεχθείη δ' αν γραφή καὶ έν τοῖς τῶν γυναικῶν 7 ώσιν έγουσιν άντ' ένωτίων έλασμούς λεπτούς μολιβδίνους. έχομίσθη δε έπιστολή περί προδοσίας είς στρα- 8 τόπεδον αντικαθήμενον ύπὸ τοῦ προδιδόντος ώδε. 10 τῶν ἐξιόντων Ιππέων ἐκ τῆς πόλεως εἰς προνομὴν • ένὶ έγκατερράφη ύπο τὰ πτερύγια τοῦ θώρακος βιβλίον τούτφ έντεταλτο, εάν τις επιφάνεια τῶν πολεμίων γένηται, πεσεΐν ἀπὸ τοῦ ἵππου ώς ἄποντα καλ ζωγρηθήναι, παραγενόμενον δ' έν τῷ στρατο-15 πέδω αποδούναι τὸ βιβλίον ῷ ἔδει. ὑπηρέτησε δ' 9 άδελφὸς άδελφῷ. ἄλλος δὲ Ιππέα ἐκπέμπων είς την ηνίαν τοῦ γαλινοῦ βιβλίον ἐνέρραψεν. κομίζεται

Τ: ἀποστείλας M (ἀνταποστείλας Iul. Afr. LII). Sequitur in M καὶ δούς τε (τι) φέρειν: deleuit H (defendit Sauppius)  $\| \mathbf{4}$ . ἐν φύλλοις Hertlinus et H coll.  $\S$  2, 14, 33; φύλλοις M (φύλλοις έγγεγο. Meinekius)  $\| \mathbf{5}$ . ὡς ante ἐφ' Είνει addidit H  $\| \mathbf{7}$ . ἔχονος T: ἑχονόσαις M | ἑλασμούς λεπτούς μολιβδίνους H: ἐνειλημένοις λεπτοὶς μολιβδίνους M (ἐχονόσαν H ἐν είλυμένοις  $\lambda$ .  $\mu$ . C, ἐλασμούς ἐνειλημένους λεπτοὺς μολιβδίνους T)  $\| \mathbf{9}$ . Post ἀντιπαθήμενον in M est πολέμιον: expunxit H  $\| \mathbf{10}$ . Post εἰς προνομήν in M est τῶν πολεμίων: expunxit H  $\| \mathbf{12}$ . τούτας (uel τουτφ  $\mathbf{δ}$ ') scripsi: ἐν ῷ M (ῷ C)  $\| \mathbf{14}$ . παραγενομένον  $\mathbf{δ}$  ' scripsi: καὶ γενομένον  $\mathbf{δ}$ ' M (παραγενομένον  $\mathbf{δ}$ ' C)  $\| \mathbf{15}$ . ἀποδοῦναι scripsi: ἀποδοθήναι M | βυβλίον <math>M | ῷ <math>C: ὡς M | ἔθει Hertlinus: δεὶ <math>M  $| ὑπηρέτησε <math>\mathbf{δ}$ ὲ ἀδελφῶς ἀδελφὸς ἀδελφῶς  $\mathbf{δ}$ ὲ ἱππεὺς ἀδελφὸς ἀδελφὸς ἀδελφὸς ἀδελφὸς ἀδελφὸς ἀδελφὸς ἀδελφῶς  $\mathbf{δ}$  ἱππεὺς ἀδελφὸς άδελφὸς ἀδελφῶς  $\mathbf{δ}$  ἱππεὺς ἀδελφὸς άδελφῶς  $\mathbf{δ}$  ἐνενοιφόν  $\mathbf{δ}$   $\mathbf{δ}$   $\mathbf{δ}$  ενενοιφόν  $\mathbf{δ}$   $\mathbf{δ}$  ενενοιφόν  $\mathbf{δ}$   $\mathbf{δ}$ 

10 δὲ καὶ ὧδε. κύστιν ἰσομεγέθη ληκύθφ φυσήσαντα καὶ ἀποδήσαντα σφόδρα ξηράναι, ἔκειτα εἰς αὐτὴν γράψαι ὅ τι ἄν βούλη μέλανι κατακόλλφ. ξηραν11 θέντων δὲ τῶν γραμμάτων ἐξελεῖν τὴν πνοὴν τῆς κύστιδος καὶ συμπιέσαντα εἰς τὴν λήκυθον ἐνθεῖναι ΄ 5 τὸ δὲ στόμα τῆς κύστιδος ὑπερεχέτω τοῦ στόματος
12 τῆς ληκύθου. ἔπειτα φυσήσαντα τὴν κύστιν, ἵνα διευρυνθῆ ὡς μάλιστα, ⟨καὶ⟩ ἐλαίου ἐμπλήσαντα περιτεμεῖν τῆς κύστιδος τὸ ὑπερέχον τῆς ληκύθου καὶ προσαρμόσαι τῷ στόματι ὡς ἀδηλότατα, καὶ βύσαντα 10 τὴν λήκυθον κομίζειν φανερῶς. διαφανές τε οὖν τὸ . ἔλαιον ἔσται ἐν τῆ ληκύθφ, καὶ οὐδὲν ἄλλο φανεῖται
13 ἐνόν. ὅταν δὲ ἔλθη παρ' ὂν δεῖ, ἐξεράσας τὸ ἔλαιον ἀναννώσεται. ⟨καὶ⟩ φυσήσας τὴν κύστιν καὶ ἐκσπογγί-

τὰς ἐπιστολὰς οἰς ἔφερεν ἀποδοῦναι τὰ (τὰς C) δὲ πας ἐκείνων εἰ ἀληθές τι μηνύει πας αὐτὸν ἐνεγκεῖν καὶ ὁ μηνύων ταῦτ ἔπραξεν. ὁ δὲ ἄρχων λαβών τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἀνακαλεσάμενος τοὺς ἀνθρώπους τὰ σημεῖά τε ἐδείκνονεν τῶν ἀπες ἀμολόγουν αὐτὸν (αὐτῶν Τ) εἶναι καὶ λύων τὰ βιβλία ἐδήλον τὸ πράγμα. τεχνικῶς δὲ δοκεὶ φωράσαι ὅτι τὰς πεμπομένας παρὰ τοῦ ἀνθρώπου ὅτι καὶ ἔλαβεν (οὐ κατ-ἐλαβε Τ) ἡν γὰρ αὐτοῖς ἀρνηθῆναι καὶ φάσκειν ἐπιβουλευσοθαι ὑπό τινος τὰς δ' ἀνταποστελλομένας λαβών ᾶν ἀντιλεπτως (ἀναντιλέκτως cod. C) ἤλεγξεν: expunxit H | Post κομίζεται δὲ existimat ἐπιστολή uocem excidisse H | In proximis cum Turicensibus ubique obliquam orationem restitui, et Aenere consuetudinem et codicum plura testimonia secutus (Hercherus rectam fecerat) || 1. Ροσί ληκύθω in M est: ὁπόση ἀντιβούλει πρὸς τὸ πλῆθος τῶν γραφησομένων: expunxit H | φυσήσαντα καὶ ἀποδήσαντα Τ: φυσήσας καὶ ἀποδήσας Μ || 2. ξηράναι Μ: ἔηρανεῖς Η | κὶς αὐτὴν Η: ἐπ' αὐτῆς Μ || 3. γράψαι Μ: γράψεις Η | βούλη Μοίεται βούλει Μ || 4. ἔξελεῖν Τ: ἔξελε Μ || 5. συμπίσαντα Τ: συμπίσαντας Μ (συμπίσας C) | ἐνθεῖναν σήσας Μ | Ρος τὴν κύστιν in Μ est ἐν τῆ ληκύθω ἐνοῦσαν: deleuit Η || 8. διευρονθῆ Gronouius: διερυνθῆ Μ | καὶ ante ἐλαίον addiderunt Τ | ἐμπλήσαντα περιτεμεῖς Η | βύσαντα Μ: βύσας Η || 10. προσαρμόσαι Μ: προσαρμόσεις Η | βύσαντα Μ: βύσας Η || 11. κομίζειν Μ: κομιεῖς Η || 14. καὶ ante φυσήσας addidit Η

σας και κατά ταὐτὰ είς αὐτὴν γράψας ἀνταποστελλέτω. ἤδη δέ τις ἐν δέλτου ξύλφ γράψας κηφὸν ἐπέ- 14
τηξε, καὶ ἄλλα εἰς τὸν κηφὸν ἐνέγραψεν. εἶτα ὅτε
ἤλθε παρ' ὃν ἔθει, ἐκκνήσας τὸν κηφὸν καὶ ἀναγνοὺς
δ ὁμοτρόπως ἀντεκέστειλεν. γράφοιτο δ' ἄν καὶ εἰς 15
πινάκιον ἡρωϊκὸν ᾶπερ ἂν βούλη. ἔπειτα καταλευκῶσαι καὶ ξηράναντα γράψαι ἰππέα φωσφόρον ἢ ὅ
τι ἄν βούλη, μάλιστα μὲν λευκὸν [καὶ τὸν ἵππον λευκόν]· εἰ δὲ μή, καὶ ἄλλφ χρώματι, πλὴν μέλανος.
10 ἔπειτα δοῦναί τινι ἀναθεϊναι ἐγγὺς τῆς πόλεως εἰς
ἱερὸν ὃ ἄν τύχης συνταξάμενος. ὃν δὲ δεὶ ἀναγνῶ- 16
ναι τὰ γεγραμμένα, χρὴ ἐλθόντα εἰς τὸ ἱερὸν καὶ
γνόντα τὸ πινάκιον συσσήμφ τινὶ προσυγκειμένφ,

<sup>1.</sup> εἰς αὐτὴν Η: εἰς τὴν αὐτὴν Μ | ἀνταποστελλέτω scripsi: ἀποστελλέτω Μ || 2. τις C: τινες Μ | ἐν δέλτου ξύλφ Η ex Herod. VII 289: ἐν δέλτω ἐνξύλφ Μ (ἐν ξύλφ solum Sauppius) ἐπέτηξε C: ἐπέθηπε Μ || 3. ὅτε ἢλθε Iul. Afr. LIII: ὅταν ἔλθη Μ || 4. παρὸν Μ || ἔδει Meierus: δεί Μ || ἐκενήσας Τ: ἐκκνίσας Μ || δ. ὁμοτρόπως ἀντεπέστειλεν Η: γράψας πάλιν ἐσαύτως ἀπέστειλεν Μ, ὁμοιοτρόπως ἀνταπέστειλεν Ειι. Αfr. | Post ἀπέστειλεν Μ | ἐδει Meierus τὰ πυξίον γράψαντα μέλανι εἰς ἐδελτίστω ἐᾶν ξηφανθῆναι ἔπειτα λευκόσωντα ἀφανίζειν τὰ γράμματα ὅταν εὐν ἀφίκηται παρὰ τὸν πεμπόμενον, λαβόντα εἰς ὅδωρ θείναι τὸ πυξίον. φανεῖται οὐν ἐν τῷ ὅδατι ἀκριβῶς πάντα τὰ γεγραμμένα: deleuit Η | γράφοιτο Μ: γράφοις Η || 6. πινάκιεν ἡρωϊκὸν Μ. Pro ἡρωικὸν λιὶ alia coniecerunt γραφικὸν C, ξωγραφικὸν Μείετας, ἰερατικὸν Τ, περαμικὸν Βenndorfius, ἀκηφωτον Η. Conieci ego: είκονικὸν, quod per itacisnum facile in ἡρωικὸν poterat abire: πίνακες είκονικοὶ picturae, quae in templis conlocantur, adpellatae sunt in inscriptione Rangabé antiquit. II 777 — ναῷ είκονικῶν πινάκων — ετῆσαι αὐτοὺς εἰς τὴν στοάν, καὶ ἀφελεῖν ὅσα ἀνάξια τοῦ ἰεροῦ, καὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον μετατιθέναι μηθὲν ἐν τῷ ναῷ. Sed fortasse nil mutandum | βούλη Meierus: βούλει Μ | Ν. βούλη Meierus: βούλει Μ | μάλιστα μὲν Sauppius: ἱματισμὸν Μ | καὶ τὸν ἔππον λευκὸν inclusi: orta esse uidetur haec interpolatio postquam μάλιστα μὲν in ἱματισμὸν abierat. (Sauppius totum locum sic scripsit: μάλιστα μὲν γλευκὸν ἢ καὶ ὑπόλενκον) || 10. εἰς ἐρὸν ὁ ἀν τύχης συνταξάμενος Η: εἰς δ ἐὰν τύχη ἱερὸν ὡς εὐξόμενος Μ (εἰς ὁ ὰν τύχη ἱερὸν, ὡς εὐξόμενος Μ (εἰς ὁ ὰν τύχη ἱερὸν, ὡς εὐξόμενος Μ (εἰς ὁ ὰν τύχης ευνταξάμενος Η: εἰς ὁ ἐὰν τύχη ἱερὸν ὡς εὐξόμενος Μ (εἰς ὁ ἀν τύχης ἐνονος Η: εἰς ὁ ἐνὰν τὸν Μείστα») ||
11. ὁν Μείποκος Μ (εἰς ὁ ἀν τύχη ἱερὸν, ὡς εὐξάμενον Μείετυs) ||

άπενέγκαντα είς οίκον θείναι είς έλαιον. πάντα οὖν 17 τὰ γεγραμμένα φανεῖται. ⟨ή⟩πασῶν δὲ ἀδηλοτάτη⟨μὲν⟩ πέμψις πραγματωδεστάτη δε νύν μοι εμφανισθήσεται. έστι δε τοιάδε. (είς) άστράγαλον εύμεγέθη τρυπησαι (τουπήματα) είκοσι και τέτταρα, εξ είς έκάστην πλευ- 5 ραν τοῦ ἀστραγάλου. ἔστω δὲ τὰ τρυπήματα τοῦ άστραγάλου (τὰ στοιχεῖα. διαμνημονεύειν) δὲ ἀφ' ἦς αν πλευράς άρξηται τὸ άλφα, και τὰ ἐχόμενα άπερ ἐν έκάστη γέγραπται. μετὰ δὲ ταῦτα, ὅταν τινὰ θέλης έν αὐτοῖς τίθεσθαι λόγον, λίνον διείρειν. <οἶον> έὰν 10 θέλης ΑΙΝΕΙΑΝ δηλοῦν τῆ διέρσει τοῦ λίνου, ἀρξάμενος έκ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἀστραγάλου ἐν ή τὸ ἄλφα έστί, παρελθών τὰ έχόμενα τούτου γράμματα, δταν έλθης είς (την) πλευράν ού τὸ ιῶτά έστι. δίειοον πάλιν, παρείς δε τούτου τὰ εχόμενα, ὅπου συμβαίνει 15 τὸ  $\overline{\nu}$  είναι, (δίειρον) καὶ πάλιν παρεὶς τὰ έχόμενα τούτου, ὅπου ⟨τὸ⟩ ει ἐστί, δίειρον τὸ λίνον, καὶ οὕτω τὰ ἐπίλοιπα τοῦ λόνου ΙΑΝ νοάφων ἔνειοον είς τὰ

<sup>2. &</sup>lt;ή> πασῶν δὲ ἀδηλοτάτη (μὲν) πέμψις πραγματωδεστάτη δε Sauppius: πασών δε άδηλοτάτη πέμψις πραγματωδεστάτη δε Μ (πέμψις δε πασών μεν άδηλοτάτη πρ. δε Η) | 3. νυν μοι έμφανισθήσεται Η: νῦν μοι δια γραμμάτων έμφανισθήσεται Μ (δια γοαμμάτων νῦν μοι έμφανισθήσεται Co. O) | 4. είς addid. T. 5. τουπήματα inseruit H ex Iulio Afr. LII | 7. τα στοιχεία διαμνημόνευε δε ex Iul. Africano inseruerunt T, de suo τα addentes: M pro his solum & habet. Ceterum etiam in hoc exemplo olim fuisse orationem obliquam puto, quare διαμνημονεύειν scripsi 8. ἄρξηται ex Iul. Afr. T: ἄρξη Μ΄ (ἄρχηται malit H) || 10. λίνον Τ: λίνω M | διείρειν C: διαιρείν M: δίειρον H | οίον inserverunt  $\mathbf{T} \parallel 11$ . θέλης AINEIAN  $\mathbf{H}$ : ελήδινηαλί M (θέλης Co. O; AI-NEIAZ Haasius) τη T: ἐν τη M | διέρσει C: διαιρέσει M | 13. ἐστίν M | τούτου γράμματα H: τούτων παραγράμματα M(τοῦ Ιῶτα γράμματα Iul. Afr.) | 14. ἔλθης Iul. Afr.: ἔλθη Μ | την addidit H | ού το Ιῶτα Iul. Afr.: όντο τω τα Μ | διείφον  $M \parallel 16$ . τὸ  $\bar{v}$  είναι Co. O: τονείναι  $M \mid \delta$ ίειοον post είναι inseruit ex Iul. Africano C | 17. το ante ει addiderunt T | ετ έστι Haasius: ἔνεστιν Μ | διείζον Μ | 18. τα ἐπίλοιπα τοῦ λόγου IAN γράφων scripsi: τὰ ἐπίλοιπα τοῦ λόγου ἀντιγράφων Μ

τουπήματα, + ώσπεο αρτίαιμέθα όνομα. έσται ούν 19 περί του άστράγαλου άγαθίς λίνου πεποιημένη, δεήσει δὲ (τὸν) ἀναγιγνώσκοντα ἀναγράφεσθαι εἰς δέλτον τὰ δηλούμενα γράμματα έκ των τουπημάτων. ἀνάπαλιν 5 δε γίγνεται ή έξαίρεσις τῆ ένέρσει. διαφέρει δε οὐδεν τὰ γράμματα ἀνάπαλιν γραφηναι είς ⟨τὴν⟩ δέλτον. ούδεν γαο ήττον αναγωσθήσεται. καταμαθείν δε πλείον ἔφγον έστὶ τὰ γεγφαμμένα ἢ τὸ ἔφγον αὐτὸ γενέσθαι. εὐχερέστερον δ' ἄν τούτου γίγνοιτο (τόδε). 20 10 ξύλου ώς σπιθαμιαίου τρυπηθέντος όσα γε τὰ στοιχεία τῶν γραμμάτων, ἔπειτα ὡσαύτως ἐνείρειν τὸ λίνον είς τὰ τρυπήματα. ὅταν δ' είς τὸ αὐτὸ τρύπημα συμβή δίς ένείρεσθαι, ώστε τὸ αὐτὸ γράμμα δίς έφεξης γράφεσθαι, προπεριελίξαντα τὸ λίνον περί τὸ 15 ξύλον ένείρειν. γίγνοιτο δ' αν καὶ ώδε. ἀντὶ τοῦ ἀστραγάλου και ξύλου ποιήσαντα κύκλον ξύλινον λεᾶναι, 21 \* καὶ τρυπησαι ἐφεξης κύκλω τὰ στοιχεῖα τῶν γραμμάτων τὰ τέτταρα καὶ εἴκοσι, ὑποψίας δ' ε̈νεκα καὶ

<sup>(</sup>ἀεὶ γράφων Τ, τὰ ἐπίλοιπα τοῦ λόγου παντὸς γράφων Sauppius) || 1. ἄσπερ αρτίαιμεθα ὅνομα Μ uerba nondum sanata (ἄσπερ ἄρτι ἐτιθέμεθα ὄνομα Τ, ἄσπερ ὁ ἄρτι ἐθέμεθα ὅνομα Sauppius, ἔως ἄν περάνης τὸ ὄνομα Η). Fortasse legendum: ὅστε περάναι ὁ ἐθέμεθα ὅνομα quamquam post ἐπίλοιπα superflua uidentur) || 2. πεποιημένη Η: πεμπομένη Μ | δεήσει Hertlinus: δεήσεται Μ || 3. τὸν ex Iulio Afr. inseruerunt Τ | ἀναγινώσκοντα Μ || 5. γίνεται Μ | ἐξαίρεσις C: ἐξίεσις Μ (ἔξεσις Schneiderus, ἐξείλησις Haasius, ἐξέλιξις Η) | ἐνέρσει C: ἐνέρξει Μ || 6. τὴν ante δέλτον add. Η || 7. ἀναγνωσθήσεται Η: γνωσθήσεται Μ || 8. πλείον Ο: πλείστον Μ || 9. εὐχερέστερον Η: εὐπρεπέστερον Μ | τούτον soripsi: τούτο Μ (ταύτη Η) | τόδε addidi || 10. σπιθαμιαίον cod. Cas.: σπιθαμαίον Μ | γε C: τε Μ || 12. ὅταν δ' Η: ὅπον δ' ἀν Μ || 13. ἄστε Η: ὥσπερ Μ || 15. ἐνείρειν Μ: ἐνείραι uult Η | γίνοιτο Μ || 16. ποιήσαντα Hertlinus: ποιήσας Μ (ποιῆσαι addito καὶ post ξύλινον Η) || 17. τρυπήσαι Η: τρήσαι Μ || 18. τὰ τέτταρα cod. Cas.: τέτταρα Μ || ἔνεκα Η: ἕνεκεν Μ

άλλα ἐν μέσφ τοῦ πύπλου τρυπήσαι, ἔπειτα οῦκω εἰς
22 τὰ στοιχεῖα ἐφεξῆς ὅντα τὸ λίνον ἐνεῖραι. ὅταν δὲ
δὶς τὸ αὐτὸ γράμμα συμβῆ γράφεσθαι, εἴς τι τῶν
ἐν μέσφ τρυπημάτων προενείραντα εἰς τὸ αὐτὸ μράμμα
23 ἐνεῖραι [γράμμα δὲ λέγω τὸ τρύπημα]. ἤδη δὲ πινες 5
εἰς βιβλίον γράψαντες ὡς λεπτότατον μαπροὺς στίχους
καὶ λεπτὰ γράμμαπα, ἵν' ὡς εὐογκοτάτη γένηναι ἡ
ἐπιστολή, εἴτα ἐπὶ μας χετωνίσκου ἐπιδέντες καὶ ἐπιπτύξαντες τοῦ χινωνόσκου τὴν ῥαν ἀνύποπτον ἐποέησαν τὴν κομιδὴν τῆς ἐπιστολῆς [καὶ ἐνδεδυκότος πινὸς 10
24 τὸν χιτωνίσκον καὶ οὅπω φεραμένου]. [μαρτήριον δὲ ὅτι τὰ
εἰσπεμπόμενα μετὰ ἐπιβουλῆς χαλεπὸν φυλάξαι. οἱ γοῦν περὶ
Ἰλιον ἀνθρωποι ἐκ τοσούτου χρόνου καὶ οὅτω διατεταμένοι οὅπω
δύνανται φιλάξαι μή κὸσελθεῖν αὐτοῖς τὰς Λοκρίδας, ἀλλ' οἱ
Λοκροὶ προσέχοντες τῷ λοθεῖν, λανθάνουσιν ἀν' ἔτη πολλὰ εἰσ15

<sup>2.</sup> ένείραι Η: έκείσειν Μ | 3. συμβή Η: συμβαίνει Μ (συμβαίνη Meierus) | γράφεσθαι Η: γράφειν Μ | είς τι Hertlinus: έχ  $M \parallel 4$ . προενείοαντα H: προενείοοντα  $M \parallel 5$ . ηράμμα — τούπημα inclusi: γράμμα  $\delta E H$ : γράμματα  $\delta E M \parallel 6$ . εἰς Iul. Afr. Lill: εἰς τὸ  $M \parallel 7$ . γένηται Iul. Afric.: γίνηται  $M \parallel 8$ . εἶτα ἐπὶ ღας γιτωνίσκου έπιθέντες και έπιπτύξαντες του γιτωνίσκου την ώαν ανύποπτον έποίησαν την πομιδήν της έπιστολής Η partim ex Hauptii coniectura partim ex Iul. Afric.: είτα έπλ τῷ ωμφ τοῦ γιαώνος ψποθέντες και άποπτύξαντες του γιαωνίσκου έπι τώ ώμω άνύποπτος δή δοκεί είναι ή κομιδή της έπιστοιής Μ (είς τὸν ἐπὶ τοῦ ὤμου τοῦ χιτωνίσκου ὑποθέντες καὶ ἀποπτύξαντες άνύποπτον έπούουν την πομιδήν της έπιστολής Iul. Afr., είτα έπι τη φα του χιτώνος έπιθέντες και έπιπτυξαντές του χιτωίσιου την ώαν, ανύποπτος δή δοπεί είναι ή πομιδή της έπιστελης Hauptius) || 10. και ένδεδυπότος τινός τον χιτωνίσκου καὶ οῦτω φερομένου inclusi auctore Η | 11. μαρτύριον — 15. sisayovres item inclusi codem auctore H, qui huc quidem hoc exemplum non pertinere perspexit | 13. Inter Litor et artamoros in M est spatium quattuor litterarum | avoquate én cod. Cas.: ανθοωποι καί έκ Μ | διατεταμένοι Hertlinus: διατεταγμένοι Μ || 14. Post Λοκρίδας in M est καίτοι τοσούτον έστιν αυτοίς ή σπουδή και ή φυλακή: expunxit H | of Λοκροί Sauppius: ολίγοι M | 16. av gry Hertlinus: aversa M | Post eleayortes in M est σώματα: expunxit Sauppius

άγοντες [σώματα]]. παρά δὲ τοῖς παλαιτέροις καὶ τοιόνδε 25 ποτε έτεχνάσθη. Ποτίθαιαν γαρ θέλων προδουναι Τιμόξενος Αρταβάζω προσυνέθεντο άλλήλοις ο μεν της πόλεως τι χωρίον ο δε του στρατοπέδου. [είς δπερ 26 5 επόξευον ο τι αν τι ήθελον αλλήλοις εμφανίσαι] + αζέτο δε τοῦ τοξεύματος περί τὰς γλυφίδας ελίξαντες τὸ βιβλίον καὶ πτερώσαντες έτόξευον είς τὰ προσυγκείμενα χωρία. έγένετο δε καταφανής ὁ Τιμόξενος 27 προδιδούς την Ποτίδαιαν τοξεύων γαρ δ Αρτάβαζος 10 είς τὸ προσυγκείμενον, άμαρτών τοῦ χωρίου [διὰ πνεθμα καὶ φαύλην πτέρωσιν], βάλλει ἀνδρὸς Ποτιδαιάτου τὸν ώμου, του δε βληθέντα περιέδραμεν όγλος, οία φιλεί γίγνεσθαι έν πολέμφι αὐτίκα δε τὸ τόξευμα λαβόντες έφερον έπι τοὺς στρατηγούς, και οῦτως καταφανής 15 έγένετο ή πράξις. Ίστιαΐος δὲ βουλόμενος τῷ Αρι- 28 σταγόρα σημηναι ζάποστηναι ζάλλως μεν οὐδαμῶς είχεν άσφαλώς δηλώσαι, ατε φυλασσομένων των όδων [καὶ ούκ εύπορον γράμματα λαθείν φέροντα], τῶν (δὲ) δούλων τὸν πιστότατον αποξυρήσας έστιξε, και έπείχεν έως αν-20 έφυσαν αί τρίχες. (ώς δε ανέφυσαν) τάχιστα, επεμπεν 29 είς Μίλητον, έπιστείλας τῷ ἐπεστιγμένῳ ἄλλο μὲν οὐδέν, ἐπειδὰν δ' ἀφίκηται εἰς Μίλητον πρὸς 'Αρι-

<sup>1.</sup> παλαιτέφοις Η: παλαιστέφοις Μ | 4. είς ὅπεφ — 5. έμφανίσαι inclusi auctore Sauppio, qui pro corruptis αξετο δὲ τοῦ τοξεύματος coniecit: γράψαντες δὲ παὶ τοξεύματος (εἰς ὅπεφ ἐτόξενον' ὅτε οὖν τι ἡθελον ἀλλήλοις ἐμφανίσαι, τότε τοῦ τοξεύματος Τ) cf. Herod. VIII 128 | 6. γλυφίδας C: πύλα γλυφάς Μ | 10. διὰ πνεῦμα — 11. πτέφωσιν inclusi; desunt etiam in Herodoto || 12. τὸν δὲ βληθέντα ex Herodoto H: προβληθέντα Μ || 13. γίνεσθαι Μ | ἐν πολέμφ ex Herodoto H: ἐν τῷ πολέμφ Μ || 15. ἐστίαιος Μ. Ad haec conferas Herod. V 35 || 16. ἀποστήναι addidit ex Herodoto C || 17. καὶ οὐν εὐποφον — 18. φέροντα inclusi auctoribus Herchero et Sauppio || 18. τῶν δὲ δούλων Τ: τῶν δοῦλον Μ m. pr. || 19. ἔστιξεν Μ | ἐπείχεν Η: ἐπέσχεν Μ | ἀνέφυσαν Μείεται: ἀν ἔφυσαν Μ || 20. ὡς δὲ ἀνέφυσαν τάχιστα ex Herodoto H: τάχιστα Μ

σταγόραν, κελεύειν ξυρήσαντα κατιδεΐν εἰς τὴν κεφα30 λήν. τὰ δὲ στίγματα ἐσήμαινεν ἃ ἔδει ποιεῖν. γράφειν δὲ καὶ ὧδε. προσυνθέμενον τὰ φωνήεντα γράμματα ἐν κεντήμασι τίθεσθαι· ὁπόστον ⟨δ'⟩ ἂν τύχη
ἕκαστον ὂν ἐν στοιχείοις γραφομένοις, τοσαύτας στιγμὰς 5
31 εἶναι. οἶον τόδε

## ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Δ:: ::' N::: Σ:: ::' Σ K. Λ::' Σ

καὶ τόδε άλλο

## ΗΡΑΚΛΕΙΑΔΑΣ ΗΚΕΤΩ

10

## :.P. KΔ.. :: Δ.: Σ:. K · · T::: ·

[ἀντὶ τῶν φωνηέντων γραμμάτων τίθεσθαι † τί δαὶ]. πολλοί δὲ 32 κατ Ἡπειρον κυσὶν ἐχρήσαντο ώδε. ἀπαγαγόντες νυκτὸς δέσμιον περιέθηκαν περὶ τὸν αὐχένα ἱμάντα, ἐν ὧ ἐπιστολὴ ἐνέρραπτο. εἶτα ἀφῆκαν μεθ ἡμέραν † πρὸς ὃν έξ 15 33 ἀνάγκης ἔμελλεν ήξειν ὅθεν ἀπήχθη. ἔστι δὲ τοῦτο ⟨καὶ⟩

<sup>2.</sup> έδει H: δεὶ M | 5. ἐν στοιχείοις γραφομένοις scripsi: ἐν τοῖς γραφομένοις M | 6. οἶον τόδε H: οιον τε δὲ M | 7—11. ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ et q. seqq. Casaubonus constituit:  $\overline{\Delta}$   $\overline{N}$   $\overline{C}$   $\overline{C}$   $\overline{K}$   $\overline{A}$   $\overline{C}$  et  $\overline{P}$   $\overline{K}$   $\overline{A}$   $\overline{C}$   $\overline{K}$   $\overline{T}$  habet M | 9. καὶ τόδε άλλο quod in M legitur ante άντὶ τῶν φωνηέντων (12), huc transposui auctore H || 12. ἀντὶ τῶν φωνηέντων γραμμάτων τίθεσθαι † τὶ δαί (quod aut τί δεῖ aut τάδε δεῖ scribendum est) glossa marginalis librarii uel correctoris fuisse mihi uidetur, qui, quo modo in duobus illis exemplis uocales notandae essent, aut ignoraret aut siglis adpictis doceret | Post τὶ δαὶ in M est καὶ τάδε τὰ κεμπόμενα γράμματα εἶς τινα τόπον τῷ πεμπομένφ δηλον γίνεοθαι ἐλθόντος τοῦ ἀνθοῶπου εἰς τὴν πόλιν καὶ πωλούντος τὶ ἢ ἀνονμένου, ὅτι ἢκει αὐτῷ γράμματα καὶ κεῖται ἐν τῶ τόπω, καὶ οὖτα οὕτε ὁ φέρων οἰδεν ὅτῷ ἡνέρθη, οὕτε ὁ λαβών γνωστὸς ἔστι ὅτι ἔχεὶ del. H || 13. ἀπαγαγόντες νυπτὸς δέσμιον scripsi, νυπτὸς illo quod post ἀφῆκαν est in hune locum transposito; loco suo νυπτὸς remotum esse adparet ex Iulio Afr. quoque cap. LIII | δέσμιον C: δεσμὸν M || 15. ἐνέρραπτο Τ: ἐγέγραπτο Μ | ἀφῆκαν μεθ΄ ἡμέραν ex Iulio Africano scripsi: ἀφῆκαν νυπτὸς ἡ μεθ ἡμέραν ex Iulio Africano scripsi: ἀφῆκαν νυπτὸς δὲ τοῦτον scribendum (aut ὁ δὲ scribendum putat H aut ὅθεν ἀπήχθη eiciendum) || 16. καὶ adiecerunt Τ

Θεσσαλόν. χρη δὲ τὰς παραγιγνομένας εὐθὺς ἀνοίγειν 33 δέλτους. 'Αστυάνακτι δη τυράννω Ααμψάκου πεμφθείσης ἐπιστολης, ἐν ἡ γεγραμμένα ἦν ⟨τὰ⟩ μηνύοντα τὴν ἐπιβουλὴν ἀφ' ἡς ἀνηρέθη, παρὰ τὸ μὴ εὐθὺς ἀνοῖξαι 5 καὶ ἀναγνῶναι τὰ γεγραμμένα διεφθάρη, τὴν ἐπιστολὴν ἔχων περὶ τοὺς δακτύλους. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ ἐν Θήβαις ἡ Καδμεία κατελήφθη, τῆς τε Λέσβου ἐν Μυ- 34 τιλήνη παραπλήσια τούτοις ἐπράχθη. \*\* Γλοῦς δὲ βα- 35 σιλέως ναύαρχος παρὰ βασιλέα ἀναβάς, ἐπεὶ οὐχ οἰόν 10 τε ἡν ὑπομνήματα ἐν βιβλίω ἔχοντα εἰσιέναι παρὰ βασιλέα (ἦν δὲ αὐτῷ περὶ πολλῶν τε καὶ μεγάλων διαμνημονευτέον), ἐγράψατο εἰς τὰ διαστήματα τῆς χειρὸς τῶν δακτύλων περὶ ὧν δητέον ἦν αὐτῷ.

Πρὸς δὲ τὰς τῶν ἐναντίων προσαγωγὰς μηχανή-32
15 μασιν ἢ σώμασιν ἐναντιοῦσθαι ὧδε. πρῶτον μὲν εἰς
τὰ ὑπεραιρόμενα ἐκ πύργων ἢ ἰστῶν ἢ τῶν ὁμοτρόπων τούτοις \* \* οἶς ⟨τὰ⟩ προσαχθέντα † ὑπεραιρατο
χρη τισὶν ἀδιατμήτοις περιβληθέντα κατατετάσθαι
† ὑπονεόντων, ἄμα δὲ καὶ [ὑποθυμιὰν καπνὸν πολὸν] ὑφ20 άπτειν ὡς μέγιστον πῦρ ποιοῦντα. ἀνταίρεσθαι ⟨δὲ⟩ 2

<sup>1.</sup> Φετταλον Iul. Africanus: Θεσσαλονικόν Μ | παραγιγνομένους Μ || 2. δη Sauppius: δὲ Μ || 3. τὰ addidit Η || 5. Post γεγομμένοι in Μ est ἀλλ ἀμελήσαντος αὐτοῦ πρὸς ἄλλοις δὲ γενομένου πρότερον: deleuit Η || 8. In Μ est τὰ ante παραπλήσια: expunxit Η | Asteriscos fecit Η | Γλοῦς C: πλοῦς Μ |
9. οσιον pro οἰόν τε coniecit Η || 11. Post αὐτῷ in Μ legitur περλ τῆν τῶν τοιούτων ἐπιμέλειαν τῷ πυλωρῷ ποιητέον ὡς ἀν μηθὲν λανθάνηται εἰς την πόλιν εἰσφερόμενον μητε ὅπλον μήτε γράμματα: expunxit Η || 16. ἱστῶν C: ἱστῶν Μ || 17. Interouse et οἰς excidisse uocem suspicati sunt Τ: ἱστία addi uoluerunt, fort. ἄλλα inserendum | τὰ inseruerunt Τ | In uerbis corruptis ὑπεραιρατο χρη τισὶν (pro quibus Τροsuerunt ὑπεραίρειν χρή, τισὶν) coniecerim: ὑπεραίρονται (uel ἀνθυπεραίρονται), χρη ἡμὰσιν (uel ἀλύσεσιν cf. ΧΧΧΙΧ Τ) ἀδιατμ. || 19. ὑπονεόντων Μ υοχ corrupta (ὑπὸ τεινόντων C: ὑπὸ τενόντων Τ) | ἄμα δὲ Μ einekius: ἄλλα δὲ Μ | ὑποθομιὰν καπνὸν πολὺν inclusi (post πολὺν Τυτ. ἱέντα καὶ inseruerunt) || 20. ποιούντα Η: πνέοντα Μ | ἀνταίρεσθαι

πύργους ξυλίνους η άλλα ύψη έκ φορμών πληρουμένων ψάμμου η έκ λίθων η έκ πλίνθων. Ισχοιεν δ' αν τὰ βέλη καλάμων ταρσοί ὀρθίως καὶ πλαγίως 3 συντεθειμένων, ήτοιμάσθαι δε και τοις είς τα τείχη μηγανήμασιν είσπίπτουσι κριῷ καὶ τοῖς ὁμοτρόποις 5 τούτφ έρύματα (τάδε). σάκκους άγύρων πληρούντα προπρεμαννύειν (καί) άγγεζα έρίων και άσκούς βοείους νεοδάρτους πεφυσημένους ἢ πεπληρωμένους τινῶν ⟨καί⟩ 4 αλλα τούτοις όμότροπα. καὶ ὅταν ἢ πύλην ἢ ακλο τι τοῦ τείχους διακόπτη, χοὴ βρόχφ τὸ προίσχον 10 άναλαμβάνεσθαι, ίνα μη δύνηται προσπίπτειν τὸ μη-5 χάνημα. παρασκευάζεσθαι δὲ ὅπως λίθος ἁμαξοπληθής άφιέμενος έμπίπτη καὶ συντρίβη τὸ τρύπανον τὸν δε λίθον αφίεσθαι από των προωστών, έχόμενον ύπό 6 καρκίνων. ὅπως δὲ μὴ ἁμαρτάνη τοῦ τρυπάνου ὁ 15 λίθος φερόμενος, κάθετον χρή προαφίεσθαι, καὶ ὅταν αθτη πέση έπι τὸ τρύπανου, εὐθὺς τὸν λίθον ἐπ-7 αφίεσθαι. ἄριστον δὲ πρὸς τὰ διαμόπτοντα τὸ τείχος καὶ τόδε παρεσκευάσθαι. ἡ ἂν κριὸς προσάγηται τῷ τείχει, ταύτη χρή έσωθεν άντιπαρασκευάζειν άντίκριον, 20 διορύξαντα τοῦ τείχους μέχρι τοῦ ἔξω μέρους τῶν

πλίνθων, ΐνα μη προειδώσι πρότερον οί πολέμιοι όταν δὲ ἐγγὺς ἢ τὸ διακόπτον, οῦτως ἔσωθεν τῷ αντικρίω παίειν. [πρός δὲ τὰ μεγάλα μηχανήματα, ἐφ' ὧν 8 σώματά τε πολλά προσάγεται και βέλη έξ αὐτῶν ἀφίεται ἄλλα 5 τε και καταπέλται και σφενδόναι, είς δὲ τὰς ὀροφίνας οἰκίας και πυρφόρα τοξεύματα, πρός δὲ ταθτα τὰ μηχανήματα πρώτον μέν χρή τούς έν τή πόλει κρυφαίως ύπορύσσειν κατά τάς προσαγωγάς των μηχανημάτων, ίνα οί τροχοί των μηγανημάτων εμπίπτοντες δύμισιν είς τὰ ὑπορύγματα. ἔπειτα ἔσωθεν ἀνταίρειν 10 ἐκ φορμών πληρουμένων ψάμμου ἢ ἐκ λίθων τῶν ὑπαρχόντων έρυμα, όπερ του τε μηχανήματος ύπερέξει και τὰ ἐκ τῶν ἐγαντίων βέλη άργά ποιήσει. προκαλύπτειν δὲ ἄμα τούτοις καὶ πυκνά 9 παραπετάσματα ή ίστία, ερύματα των είσαφιεμένων βελών, άπερ σχήσει τε τὰ ὑπερπίπτοντα τῶν βελῶν καὶ ῥαδίως συλλεγήσεται, 15 χαμαιπετές δε μηδέν έσται. τὸ δε αὐτὸ ποιείν και ή αν άλλη 10 του τείχους ύπερπετή γιγνόμενα τὰ βέλη τοὺς ὑπηρετουντάς τε καὶ τοὺς διαπορευομένους βλάπτη καὶ τιτρώσκη.] η δὲ ἄν τοῦ 11 τείχους χελώνη προσαχθείσα δύνηται τὸ τείχος διορύξαι η καταβαλείν, ταύτη χρη άντιοῦσθαι παρεσκευα-20 σμένον (ώδε). πρός μεν τὸ διόρυγμα πῦρ ποιείν 12 πολύ, πρὸς δὲ τὸ πέσημα τοῦ τείχους τάφρον ἔσωθεν όρύσσειν καλ αμα άνταίρειν τειχίον πρότερον η πεσείν τὸ τεῖχος, ἂν μὴ ἄλλως δύνη κωλύειν.

<sup>1.</sup> προειδώσι Η: προέδωσιν Μ  $\|$  3. ἀντικριῷ Μ  $\|$  Post παίειν in M est και πολὸ ἰσχυρότερον ὁ ἀντικριὸς γίνεται: expunxit Η  $\|$  πρὸς δὲ τὰ - 17. τιτρώσκη inclusi  $\|$  8. τῶν μηχανημάτων Η: τοῦ μηχανήματος Μ  $\|$  9. δύωσιν Η: δύνωσιν Μ  $\|$  ἀνταίρειν Η ertlinus: ἀνταείρειν Μ  $\|$  10. πληφουμένων C: πληφουμένων Μ  $\|$  τάμμου Μ  $\|$  άμμου Η)  $\|$   $\|$   $\|$   $\|$  έκ λίθων Η: και λίθων έκ Μ  $\|$  12. προκαλύπτειν Η: προκαλύπτεσθαι Μ  $\|$  πυκνὰ Τh. Mommsenus: γυμνὰ Μ  $\|$  15. οὐδὲν malit Η  $\|$  16. γινόμενα Μ  $\|$  17. βλάπτη και τιτρώσκη Η: βλάπτει και τιτρώσκει Μ  $\|$  18. δύνηται Hertlinus: δυνήσηται Μ  $\|$  το τείχος Η: τι τοῦ τείχους Μ  $\|$  20. ώδε inserui suadente Η  $\|$  22. Post ὁρύσσειν in M est έγα μη είσειδωσιν: expunxit Η  $\|$  ἀνταίρειν Hertlinus: ἀνταείρειν Μ  $\|$  τειχίον Η: τειχίοντα Μ  $\|$  τοιχίον τειχίζοντα Μείπελίως)  $\|$  23. Post τείχος

33 Χρη δε ταις προσαγθείσαις γελώναις έπιγειν πίσσαν καὶ στυππεῖον καὶ θεῖον ἐπιβάλλειν, ἔπειτα φλογώσαντα φάκελλον καὶ έξάψαντα έπαφιέναι σχοίνφ έπλ την χελώνην. [τὰ δὲ τοιαθτα προτεινόμενος ἀπὸ τοθ τεί-2 χους ἐπιβάλλεται τοῖς προσαγομένοις μηχανήμασι.] \* \*  $\pi \iota \mu \pi \rho \acute{\alpha}$ - 5 ναι χρή ταῦτα ὧδε. παρεσκευάσθω ξύλον οἶον ὕπερον, μεγέθει δε πολλώ μείζον, και είς μεν τα άκρα τοί ξύλου προτσαι σιδήρια όξέα, περί δε τὰ ἄλλα μέρη τοῦ ξύλου καὶ ἄνω καὶ κάτω χρίσαι πυρὸς σκευασίας lσχυράς, τὸ δε εἰδος γενέσθω οἶον κεραυνὸς τῶν 10 γραφομένων. τοῦτο δὲ ἀφίεσθαι χρὴ εἰς τὸ προσαγόμενον μηχάνημα ουτως ωστε έμπήγνυσθαι είς τὸ μηχάνημα, καὶ ἐπινεμήσεται τὸ πῦρ ἐμπαγέντος αὐτοῦ. 3 \*\* + ἔπειτ' ἄν τινες ὧσι τῆς πόλεως ξύλινοι μόσυνες ἢ τοῦ τείχεός τι, χοὴ τούτοις ὑπάρχειν πρὸς τὸ μὴ 15 έμπίπρασθαι ύπὸ τῶν πολεμίων πίλους καὶ βύρσας 4 πρὸ τῶν ἐπάλξεων. ἐὰν δὲ ἐμπρησθῶσιν ⟨αί⟩πύλαι,προσφέρεσθαι ξύλα καὶ ἐμβάλλοντα ὡς μέγιστον τὸ πῦρ ποιείν, μέχρι αν ταφρευθή τα έσωθεν.

in Μ est ή όρυσσεται: expunxit Η || 1. προσαγθείσαις Η: προσενεχθείσαις Μ || 2. στυππείου C: στίππυου Μ || 3. φλογώσαντα Iul. Afr. XLV: φλογωθέντα Μ | Pro his malit Η: ἐπειτα φωτελλου σχοίνων φλογώσαντα καὶ ἐξάψαντα ἐπαφιέναι ἐπὶ τὴν χελώνην. In quibus cum displiceat φάπελλος σχοίνων, cf. Thuc. II 77, 3 υλην σκελλους, malim et φλογωθέντα et καὶ et σχοίνω interpolatori attribuere || 4. τὰ δὲ τοιαῦτα — 5. μηχανήμασι inclusi | προτεινόμενος Μ (προτεινόμενα Τ, προωθούμενα Η) || 5. Asteriscos posuit Η, qui ἐμπιπράναι et καὶ ante ἀδε scribi uelit. Fort.: ἐμπιπράναι δὲ καὶ ἀδε || 6. ξύλον Η: ξύλα Μ || οἰον ῦπερον, μεγέθει Η: οἰον ὑπερα, μεγέθει Τ) || 7. μείζον Η: μείζω Μ || 8. ὀξέα Η: οξέα καὶ μείζω Μ || 9. χρίσαι Η: χωρίς Μ || 10. τῶν γραφομένων Η επίνεμήσεται Η: ἐπιμένειν Μ || 14. Αsteriscos feci | ξύλινοι επρεπτασιμπιαίδε batur Casaubono (τῆς πόλεως μόσυνες ἢ τοῦ τείχεος ξύλινόν τι Τ. Fort. ἢ τοῦ τείχονς κόλλον τι ξύλινοι επρεπταλί τη τοῦ τείχους Κάλλον τι ξύλινοι επρεπτασιμπιαίδε στιν τι τοῦν τέπους Η|| 17. πρό τῶν ἐπαλξεων scripsi. De plurali cf. Thuc. III 21: πρός τὴν αξιν Μ (πρὸς τὴν ἔπαλξεων scripsi. De plurali cf. Thuc. III 21: πρός τὴν αξιν Μ (πρὸς τὴν ἔπαλξεων scripsi. De plurali cf. Thuc. III 21: πρός τὴν αξιν Μ (πρὸς τὴν ἔπαλξεων scripsi. De plurali cf. Thuc. III 21: πρός τὴν αξιν Μ (πρὸς τὴν ἔπαλξεων scripsi. De plurali cf. Thuc. III 21: πρός τὴν αξιν Μ (πρὸς τὴν ἔπαλξεων scripsi. De plurali cf. Thuc. III 21: πρός τὴν αξιν Μ (πρὸς τὴν ἔπαλξευ Τ) | αί add. Η || 19. μέχρι ἀν Η: μέχρι

'Εὰν δέ τι τῆς πόλεως καίηται ἐμπιπράμενου 34 ἐσχυραῖς σκευασίαις πυρός, [τὸ πθρ] σβεννύειν χρὴ αὐτὸ ὅξει οὐ γὰρ ἔτι ῥαδίως ἐξάπτεται. μᾶλλον δὲ αὐτῷ προαλείφειν τούτου γὰρ πῦρ οὐχ ᾶπτεται. τοὺς 2 δὲ κατασβεννύντας ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ἔχειν περὶ τὸ πρόσωπον ἔρυμα, ἵνα ἦσσον ὀχλῶνται προσασσούσης αὐτοῖς τῆς φλογός.

Αὐτὸν δὲ πῦς σκευάζειν ἰσχυςον ώδε, [ὅπερ οὐ 35 πάντη κατασβέννυται]. πίσσαν, θεῖον, στυππεῖον, μάνναν 10 λιβανωτοῦ, δαδὸς πρίσματα ἐν ἀγγείοις ἔξάψαντα προσφέρειν, ἐὰν βούλη τῶν πολεμίων τι ἐμπρησθῆναι.

Ταίς δὲ τῶν κλιμάκων προσθέσεσιν ἀντιοῦσθαι 36 (ὧδε). ἐὰν μὲν ὑπερέχη τοῦ τείχους ἡ κλίμαξ προστεθείσα, χρή, ὅταν ἐπ' ἄκρων ἡ (ὁ) ἀναβαίνων, τότε 15 ἀπῶσαι τὸν ἄνδρα ἢ τὴν κλίμακα ξύλω δικρῷ, ἐὰν μὴ ἄλλως κωλύειν δύνη διὰ τὸ ὑποτοξεύεσθαι ἐὰν δὲ ἀρμόττη τῷ τείχει ἡ κλίμαξ, τήν τε κλίμακα οὐχ οἶόν τ' ἡ ἀπωθείν, τὸν ὑπερβαίνοντα χρὴ ἀπῶσαι. † ἐὰν δὲ ταῦτα μὲν δοκῆ εἶναι, πεποιῆσθαι χρὴ οἶον 2

οῦ M | ταφρευθη scripsi: ταφρεύση M (ταφρεύσης Hertl ) | Post εσωθεν in M est καὶ ἄν τι δέη έκ τῶν σοὶ συνυπαρχόντων τάχιστα εἰ δὲ μὴ ἐκ τῶν έγγύτατα οἰκιῶν καθαιροῦντα: expunxit H (cf. Thuc. II 75) || 1. τι τῆς πολεως καίηται ἐμπιπράμενον ἰσχυραῖς σκευασίαις scripsi: τινες πολέμιοι παὶ ται ἐμπιπράμεναι ἰσχυραῖς σκευασίαι M || 2. πυρὸς H: πρὸς M | τὸ πὖρ inclusi || 3. δρόδως cod. Cas.: ὁρίως M || 4. αὐτῷ προ. T (qui cetera sic: μᾶλλον δὲ συμφέρειτὸ μέλλον καίεσθαι αὐτῷ προαλείφειν): τὸ πρ. M (κάλλιον δὲ τὸ ἰξῷ προαλείφειν M einekius) || 6. προσαλσσούσης M || 8. ὅπερ -9. κατασβέννυται inclusi || 9. στυππεῖον T0: στυπεῖον T11. βούλη Hertlinus: βούλει M || 13. ὧδε inseruit T1 | κίμαξ T2 || 14. φ ante ἀναβαίνων addidit T3 || 17. ἀρμόττη T3 || τοῦ τείτει T5: τὸν τε σχει T6 || τῆν τε T7: τὴν μὲν T7 || τῶ τείτει T8: τὸν T9 || τὸν T9: τὰ τείτει T9: τον T9: τὸν T9: τὰ T9: τὰν T9: τὸν T9: τὸν T9: τὸν T9: τὸν T9: τὰν T9: τὸν T9: τὸν T9: τὰν T9: τὸν T1: τὸν T9: τὸν T9: τὸν T1: τὸν T2: τὸν T1: τὸν T2: τὸν T3: τὸν T1: τὸν T2: τὸν T3: τὸν T

θύραν έκ σανίδων, ἔπειτ' ἐπὰν προσφέρηται ἡ κλίμαξ, προϋποτιθέναι τῆ κλίμακι τῆ προσφερομένη ὅταν δὲ προσίη ἡ κλίμαξ πρὸς τὴν θύραν, ἐξ ἀνάγκης ὑπαχθείσης τῆς θύρας, ἡ κλίμαξ πίπτει. [σφονδύλου προϋποτιθεμένου, οὐὸὲ προστεθήναι δυνήσεται].

37 Τοὺς δὲ ὑπορύσσοντας ὧδε κωλύειν. ἐὰν δοκή ύπορύσσεσθαι, ώς βαθυτάτην έμτὸς χρη τάφρον όρύσσεσθαι, όπως είς την τάφρον τὸ ὑπόρυγμα ἀφίκηται 2 και οι ύπορύσσοντες όφθωσιν. ἐὰν δέ σοι ὑπάρχη, καί τειχίου τειχίσαι είς αὐτὴυ ώς ίσχυρότατου καί 10 μεγίστων λίθων. έὰν δὲ μὴ ὑπάρχη τειχίσαι λίθοις, 8 ξύλα καὶ φορυτὸν κομίσαι. ή δ' αν τὸ ὑπόρυγμα τῆ τάφοφ προσπέση, ταύτη ἐμβαλόντα (τὰ) ξύλα καὶ τὸν φορυτὸν έμπρησαι καὶ ᾶμα κατασκεπάσαι, ὅπως ό καπνός είς τὸ διόρυγμα πορεύηται καὶ κακῶς ποιῆ 15 τούς έν τῷ ὀρύγματι ὄντας ένδέχεται γὰρ πολλούς 4 απολέσθαι αὐτῶν ὑπὸ τοῦ καπνοῦ. ἤδη δέ τινες καὶ σφηκας και μελίσσας είς τὸ διόρυγμα ἀφέντες έλυε μήναντο τοὺς ἐν τῷ ὀρύγματι ὅντας. χρὴ δὲ γνωοίσαντα καθ' δν τινα τόπον ύπορύσσουσιν, άνθυπ- 20

<sup>1.</sup> προσφέρηται Meierus: προφέρηται  $M \parallel 2$ . προϋποτιθέναι Hertlinus: ὑποπροτιθέναι M (ὑποτιθέναι  $M \parallel 4$ . σφονδύλον — 5. δυνήσεται inclusi | σφονδύλον Hertlinus: σπονδύλον  $M \parallel 5$ . προστεθήναι T: προσταθήναι  $M \parallel 6$ . δοιή cod. Cas.: δοιής  $M \parallel 7$ . τάφρον cod. Cas.: την τάφρον  $M \parallel 10$ . Ισχυφότατον O: Ισχυφοτάτην  $M \parallel 11$ . Μθοις Iul. Afr. LIV: Μθους  $M \parallel 12$ . ξύλα παιφουτόν H coll. § 3, ξύλων φορυτόν  $M \mid$  πομέσαι H: ποπέσαντα  $M \mid \eta$  δ' αν τὸ ὑπόρυγμα H: αν δὲ τὰ ὁρύγματα  $M \mid 18$ . τάφονς  $M \mid 10$ . Ισχυφοταί Iul. Afr.: τής τάφρον  $M \mid \text{έμβαλίοντα}$  Sauppius: ἐπιβάλλοντα  $M \mid 10$ . Τὰ ante ξύλα inseruit  $M \mid 14$ . αμα  $M \mid 15$ . πορεύηται Iul. Afric.: πορεύσται  $M \mid 16$ . άλλα  $M \mid 16$ . όρύγματι  $M \mid 16$ . όρύγματι

ορύσσειν [καὶ ἀντιοῦσθαι καὶ ἐμπιπράναι ἐν τῷ ὀρύγματι μαχόμενον]. πάλαι δέ ποτε λέγεται "Αμασιν Βαρχαίους 6 πολιοφαούντα έπιχειφείν όφύσσειν οί δε Βαφααίοι αίσθόμενοι τὸ ἐπιχείρημα τοῦ ἀμάσιδος, ήποροῦντο 5 μη λάθη η φθάση. ἔπειτα ἀνηρ χαλκεύς ἀνεῦρεν ένθυμηθείς (ώδε). ἀσπίδος χάλκωμα περιφέρων έντὸς 7 τοῦ τείγους ἐπάνω προσίσχε πρὸς τὸ δάπεδον. μεν δη άλλα κωφά ήν πρός ἃ προσίσχοι τὸ χάλκωμα. ή δ' ύπωρύσσετο, αντήχει. αντορύσσοντες ούν οί 10 Βαρχαΐοι ταύτη ἀπέκτειναν πολλούς τῶν ὑπορυσσόνκαι οίς μεν προσήκει τὰ έκ τῶν έναντίων 8 τεχνάσματα άντιούμενον άμύνειν δεδήλωται τοῖς δὲ ύπορύσσειν μέλλουσιν τόδ' αν γένοιτο ζοχυρότατον φράγμα. χρη δύο άμαξῶν τοὺς φυμοὺς εἰς ταὐτὸ 9 15 δησαι, συμπετάσαντα κατά τὸ ετερον μέρος της άμάξης, οπως μετεωρισθώσιν οί φυμοί είς ταύτὸ συννεύοντες. έπειτα ουτως έπισυνδείν άλλα ξύλα και φίπας και

<sup>1.</sup> καὶ ἀντιοῦσθαι — μαχόμενον inclusi | ἐμπιμπράναι Μ | ἐν τῷ ὀρύγματι μαχόμενον Μ (τὸ ἐν τῷ ὀρύγματι ἐνεχόμενον Τ, τ. ἐ. τ. ὁ, μηχανωμενον Μεinekius, τοὺς ἐν τῷ ὀρύγματι ὅντας Η) || 2. πάλαι δὲ ποτε scripsi: παλαιὸν δὲ τι Μ || 3. πολιορκοῦντας Ε: πολιορκοῦντας Μ | ἐπιχειρεῖν Μεierus: ἐπεὶ ἐπεχείρει Μ || 4. τὸ ἐπιχείρημα cod. Cas.: ἐπιχείρημα Μ || 6. ἐνθυμηθεἰς Sauppius: ἐνθυμήσας Μ | ἀδε post ἐνθυμηθεἰς inseruit Sauppius | περιφέρων Μ | ἐντὸς ex eodem Wesselingius: ὄντος Μ || 7. πρὸς τὸ δάπεδον Wesselingius: πρὸς τάδε Μ | τὰ μὲν δὴ ἄλλα Η: τῷ μὲν δὴ ἄλλη Μ || 8. προσίσχοιτο χάλκωμα Μ || 9. ὑπωρύσσετο Ε: ὑπορύσσετο Μ | ἀντορύσσοντες Μ et Herod. (ἀνθυπορύσσοντες Η) || 10. Post ὑπορυσσόντων in Μ est ὅθεν καὶ νῦν χρῶνται αὐτῷ ἐν τῷ νναιὶ γνωρίζοντες ῷ ὑπορύσσεται: expunxit Η || 11. προσήκει Hertlinus: προσῆκεν Μ | ἀμόνειν cod. Cas.: ἀμύνη Μ || 13. τόδ Η: ὡδ Μ || 14. ταὐτὸ Ιυl. Αfr. LV: τὸ αὐτὸ Μ || 16. ταὐτὸ συννεύοντες Ιυl. Αfr.: τὸ αὐτὸ νεύοντες Μ || 17. οῦτως Ιυl. Αfric.: ὅπως Μ || ἐπας Η ut in ΧΧΙΧ 6: ἐποὺς Μ | καὶ σάγματα scripsi auctore Η: καὶ ἄλλα φράγματα Μ

[ἄλλα] σάγματα ἐπάνω, ταῦτα δὲ πηλῷ καταλεῖψαι. ἔσται οὖν τοῦτο καὶ προσαγαγεῖν ὅποι ἂν βούλη τοῖς τροχοῖς καὶ ἀπαγαγεῖν. ὑπὸ δὲ τούτῳ τῷ φράγματι τοὺς ὑπορύσσοντας εἶναι.

Έν δὲ ταῖς προσβολαῖς τῶν πολεμίων πρὸς τὸ 5 38 τείχος μηγανήμασιν η σώμασι χρη διατετάχθαι τούς έν τη πόλει [μαχομένους] τρία μέρη, ὅπως οδ μεν μάγωνται, οί δε άναπαύωνται, οί δε παρασκευάζωνται, 2 καὶ νεοκμήτες αεὶ έπὶ τοῦ τείχους ώσι. δεί δέ τινας καὶ άλλους ἐπιλελεγμένους [πλήθει πλείονι] μετὰ τοῦ 10 στρατηγού συμπεριιέναι κύκλφ τὸ τείχος, ἐπικουοούντας άεὶ τῷ πονουμένω μέρει τὸ γὰρ ἐπιὸν μᾶλλον οί πολέμιοι φοβούνται του υπάρχοντος και παρόντος  $3 \, \, \rlap{\eta} \, \delta \eta$ . [τάς τε κύνας δεσμείν τὸν καιρὸν τοθτον· μετά γάρ δπλων καί θορύβου τῶν ἀνθρώπων τρεχόντων κατά τὴν πόλιν δι' 15 4 άἡθειαν όρωσαι αἱ κύνες ὸχλοῖεν ἄν προσκείμεναι.] τοῖς τε έπὶ τώ τείγει μαγομένοις παραινείν οία έκάστω δεί, τούς μεν επαινούντα των δε δεόμενον όργη δε μηδένα μετιέναι των τυχόντων άνθρώπων, άθυμότεροι γάρ 5 εἶεν ἄν. εἰ δέ τινας δεῖ (μετιέναι) ἀμελοῦντας καὶ 20

<sup>1.</sup> ἐπάνω, ταῦτα δὲ Τ: σπανιώτατα δὲ Μ (ἐπάνω τὰ δὲ Iul. Afrīc.) || 2. ὅποι ἄν βουίξη Η: ὅπου βούλει Μ ! τοῖς τροχοῖς Ο: τοὺς τροχοῦς Μ || 6. ἢ Η: ἢ καὶ Μ | μαχομένους inclusi auctore Sauppio; cetera intacta reliqui; διατάττεσθαι enim cum accusativo coniungi potest ut διαιρεῖσθαι, διανέμεσθαι alia (δ. τοὺς ἐν τἢ πόλει μαχομένους ⟨είς⟩ τρία μέρη C: δ. τοὺς ἐν τῷ πόλει γενομένους τρία μέρη Meinekius, δ. τὸ ἐν τῷ πόλει μαχιμον ⟨είς⟩ τρία μέρη Η, δ. τῶν ἐν τῷ πόλει τρία μέρη Sauppius) || 9. νεοκμῆτες C: νεοχμῆτες Μ | ωσι C: σώμασιν Μ || 10. πλήθει πλείονι inclusi (πλήθει πλείους Η) || 11. ξυμπεριιέναι Μ || 12. τῶ Τ: τινι Μ || 14. τάς τε κύνας — 16. προσκείμεναι inclusi (cf. XXIV 18) || 15. δορύβου τῶν ἀνθρώπων Μεinekius: δορυβούντων ἀνθρώπων Μ || δι' ἀήθειαν C: δι' ἀλήθειαν Μ || 16. ορῶσαι αί κύνες expungi uoluit Η || 18. ἐπαινοῦντα C: ἐπαινοῦντας Μ | τῶν δὲ δεόμενον C: τῶν δεδεμένων Μ || μηθένα || 20. μετιέναι inseruit C

άποσμοῦντας, τοὺς τὰ πλεῖστα πεπτημένους καὶ ἐν τῆ πόλει δυνάμεως μάλιστα μετέχοντας είη γαρ αν τὸ τοιοῦτο καὶ τοῖς ἄλλοις παράδειγμα. ἐν οἶς ⟨δὲ⟩ καιροῖς έκαστα τούτων δεί ποιείν, έν τοίς 'Ακούσμασι γέ-5 γραπται. χερμάδια δε μή έπιτρέπειν άκαίρως άφιέναι, 6 παρεσκευάσθαι δε δπως και τα άφεθέντα έν τῆ ἡμέρα έν  $\langle \tau \tilde{\eta} \rangle$  νυκτὶ ἀναλέγηται ώδε. κατακρεμαννύειν χρη 7 κοφίνους κατά τοῦ τείχους, είς οῦς τινες ἀναλέξουσι: τούς δὲ ἄνδρας χρη τούς ἀναλέξοντας τὰ χερμάδια 10 καταβαίνειν διὰ τῶν [εἰς τὸ τεῖχος] κατακρεμασθέντων δικτύων συείων καὶ έλαφείων ἢ ταῖς ἐκ τῶν σχοινίων κλίμαξι πεποιημέναις. ταύτας δ' ἴσας είναι τὸν ἀριθμὸν 8 τοῖς ἀναλέγουσιν ἀνθρώποις, ὅπως, ἐάν τινες ἐπίωσι, ταχὺ ἀναβαίνωσι πύλας γὰο μὴ ἀνοίγεσθαι νυκτός, 15 άλλὰ ταῖς τοιαύταις κλίμαξι χοῆσθαι καὶ ἂν (ἄλλα) τινα βούλησθε.

Χρη δε πολιορκούμενον και τοιόνδε τεχνάζειν.39 εν ταις πύλαις είς τὸ εσω μαλλον μέρος ὀρύξαντα τάφρον ενθεν και ενθεν πάροδον λιπειν επειτα έπ-

<sup>2.</sup> δυνάμεως Co. O.: δυναμένους M | αν τὸ Meinekius: αν τι M || 3. δὲ addidit C || 4. ποιεῖν Η: παφεῖναι Μ (παφαινεῖν Τ) || 6. In M ante δὲ ὅπως est ὁ: expunxit C || 7. τῷ ante νυπτὶ addidit Η | Quae sequuntur înde a καταπρεμαννύειν usque ad 12: πεποιημέναις dedi ex Hercheri coniectura, nisi quod Sauppio auctore εἰς τὸ τείχος, quod post ἀναβαίνειν in M est, inclusi: καταπρεμαννύειν χρη ἐν κοφίνοις ἄνδρας κατὰ τοῦ τείχεος οῖτινες ἀναλέξουσιν οῦτως δὲ ἀνδρας χρη τοὺς ἀναλέξοντας τὰ χερμάδια ἀναβαίνειν εἰς τὸ τείχος καταπρεμασθέντων δατυλίων ἰστων πελαφίων η ταῖς ἐν τῶν σχοινίων κλίμαξι πεποιημέναις Μ || 10. δικτύων συείων καὶ ἐλαφείων Τ: δατυλίων ἰστων πελαφίων Μ (ἱστίων ἢ δικτύων ἐλαφείων Το. Ο οπτυλίων ἰστων πελαφίων Μ (ἱστίων ἢ δικτύων ἐλαφείων Co. O) || 12. δ᾽ ἴσας Kirchhoffius: δισσὰς Μ || 13. ἐπίωσι Κirchhoffius: πονώσι Μ || 15. ἄλλα inseruit Co. O || 17. πολιοφχούμενον Η: πολιοφχούμενους Μ | καὶ τοιόνδε Η: καὶ τὰ τοιαῦτα Μ || 18. Ρος πυλαις in M est καὶ: expunxit Η || 19. λιπεῖν ex Iul. Afr. LVI Η: λιπόντα Μ

εξελθόντας τινάς άκροβολίζεσθαι και προάγειν των πολεμίων τινάς, ώστε συνεισδραμείν είς την πόλιν. 2 τους μεν οὖν έκ τῆς πόλεως καταφεύγοντας είς τὴν πόλιν γρη ένθεν και ένθεν κατά τας λελειμμένας παρόδους είστρέχειν, τοὺς δὲ τῶν πολεμίων συνεισ- 5 τρέχοντας είκος έστι, μη προειδότας την τάφρον, είσπίπτειν και φθείρεσθαι έσω δε της πόλεως έν τῶ καιρώ τούτω είναι συντεταγμένους τινάς έν ταζς 3 διόδοις και + πρωτοις ορυγμασι πυλών γώραις. έὰν δε πλείονες των πολεμίων επεισφέρωνται και βούλη 10 αὐτοὺς κατασχεῖν, χρη ἡτοιμάσθαι ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ μεσοπύλου πύλην ξύλων ώς παχυτάτων και σεσιδη-4 οῶσθαι αὐτήν. ὅταν οὖν βούλη ἀπολαβεῖν τοὺς είστρέγουτας πολεμίους, ταύτην άφιέναι όρθήν, καὶ αὐτῶν τινὰς ἡ πύλη φερομένη διαφθερεί και τοὺς 15 λοιπούς σχήσει μη είσιέναι αμα δε και οί έπι τω τείχει βαλλόντων τοὺς πρὸς ταϊς πύλαις πολεμίους. 5 χρη δε τοῖς φίλοις ἀεὶ προειρησθαι, ἐάν ποτε αὐτοῖς

<sup>1.</sup> προάγειν ex Iulio Afric. H: προσάγειν M || 2 τινάς ex Iulio Afric. addid. T || 4. κατὰ Meinekius: παρὰ M || 6. εἰκός C: εἴη δς M || Post τάφρον in M est ἄμα τε καὶ κεκρυμμένης οὕσης: deleuit H || 7. φθείρεσθαι ἔσω δὲ τῆς πόλεως ἐν τῷ καιρῷ τούτω εἶναι M (φθείρεσθαι ἔσω τῆς πόλεως ἐν τῷ καιρῷ τούτω δὲ εἶναι M (φθείρεσθαι ἔσω τῆς πόλεως ἐν τῷ καιρῷ τούτω δεῖ εἶναι T) || 9. Locum nondum sanatum exhibui qualís in M est | πρὸς τοῖς ὀρύγμασι ἐν ταῖς τῶν πυλῶν χώραις C, πρὸς τοῖς ὀρύγμασι καὶ πυλῶν χώραις T; cf. II 2 τὰς διοδούς καὶ τὰ εὐρύχωρα τοῦ πολίσματος. Certe ὀρύγματα hue non pertinent. Inde coniecerim πρώταις ὁύμαις καὶ εὐρυχωρίαις uel πρὸς ταῖς τῆς πόλεως εὐρυχωρίαις || 10. βούλη Meierus: βούλει M; item H || 11. κατασχεῖν H: ἔχειν M (κατέχειν Iul. Afric.) | ἄνωθεν cod. Cas.: ἀνθεν M || 12. πύλην T: πύλη M | ξύλων C: πυλῶν M || 13. βούλη Meierus: βούλει M | ἀπολαβεῖν Hertlinus: ὑπολαβεῖν M || 15. αὐτῶν H: αὐτή τε M | ἡ πύλη φερομένη διαφθερεῖ O: ἡ πολυφερομένη διαφέρει M || 16. λοιποὺς Ιας Gronouius: πολεμίους M | οἱ εκ Iul. Afr. T: τῶν M || 18. φιλίοις malit H, item pg. 85, 2 φίλιοι | αὐτοῖς Hertlinus: αὐθις M

ν

15

πολέμιοι συνεισπίπτωσιν, όπη της πόλεως συναθροισθήσονται, όπως τῷ τόπω οί φίλοι διαγιγνώσκωνται. ού γὰρ ράδιον μιγάδας τε ὄντας (καί) μεθ' ὅπλων καὶ μετὰ θορύβου συνεισπίπτοντας διαγιγνώσκεσθαι. 5 ήδη δέ (τινες) τοῖς θρασυνομένοις τε λίαν καὶ προσ- 6 πελάζουσι τῷ τείχει ἐγγυτέρω τοῦ προσήκοντος νυκτὸς η μεθ' ημέραν βρόχους [ήμέρας μέν] πρυφαίους πατεσκεύασαν [νυκτός δὲ ἀκρύπτους], οἶς τὸν είσπεσόντα ἀνέσπασαν. Εστω δε ό μεν βρόχος οπλον ώς ισχυρό- 7 το τατον, τὸ δὲ ἕλκον ἐπὶ δύο πήχεις ἄλυσις, τοῦ μὴ διατμηθηναι τὸ δ' άλλο, ὅθεν Ελκουσι, σχοῖνος. οὖτος δὲ ἔσω κατακρέμαται καὶ ἀνασπᾶται ὅνοις ἢ κηλωνείοις. [οί δὲ πολέμιοι ἐὰν διατέμνειν ἐπιχειρῶσι, πρὸς ταθτα πάλιν οί 8 ξσωθεν κηλωνείοις χρώνται καθιέντες, ίνα μη διατέμνηται αί 5 γάρ άλύσεις πρός τὰ τοιαθτα πραγματῶδες καὶ δυσμεταχείριστον, άμα δὲ καὶ ἀλυσιτελές.]

"Αν (δε) ή ή πόλις μεγάλη και μη Ικανοι ώσιν 40 οι έν τη πόλει ανθρωποι περιιστασθαι έν κύκλφ την πόλιν, τοις δε υπάρχουσι θέλης αυτην διαφυλάξαι, ο χρη της πόλεως όσα αν ή ευπρόσοδα οικοδομείν ύψηλα έκ των υπαρχύντων, ίνα, αν τινες των πολεμίων η λαθραίως η βία αναβωσιν, [εν ἀπορία γενόμενοι

μή δύνωνται καταπηδάν ἀφ' ύψηλων, άλλά] πάλιν ἀπίωσι μή έγοντες όπη καταβαίνωσι. [παρά δὲ τὰ ψκοδομημένα ἔνθεν και ένθεν φυλασσόντων οι ύπάρχοντες ἄνθρωποι, ίνα τοὺς κατα-2 πηδώντας ἀπό των ύψηλων διαφθείρωσι.] Διονύσιος δε πόλιν ὑπογείριον ποιησάμενος, ἀνδρῶν τῶν ἐν τῆ πόλει 5 (των μέν) τεθνηχότων των δε πεφευγότων, ήθέλησε κατασχείν. ήν δε μείζων η ώστε υπ' όλίγων φυ-3 λάσσεσθαι. ἐπιμελητὰς μὲν οὖν τινας μετ' ὀλίγων οῧς ένεδέχετο \* \*, των δε έν τη πόλει τα μέγιστα δυναμένων τοις οίκεταις συνώκισε των δεσποτών τας 10 θυγατέρας καὶ γυναϊκας καὶ ἀδελφάς ούτω γὰρ αὐτοὺς ἄετο μάλιστα πολεμιωτάτους (τε) ἔσεσθαι τοῖς 4 δεσπόταις και αύτῷ πιστοτάτους. Σινωπείς δὲ πρὸς Δαταμάν πολεμούντες έπει έν κινδύνω ήσαν [καί] σπάνει άνδρῶν, τῶν γυναικῶν τὰς ἐπιεικεστάτας 15 μεταμορφώσαντες και στολίσαντες ές ανδρας ώς μάλιστα, άντι ὅπλων και περικεφαλαίων τούς τε κάδους καὶ τὰ ὁμότροπα τούτοις δόντες γαλκώματα, περιηγον τοῦ τείχους ή μάλιστα οί πολέμιοι ὄψεσθαι έμελλον. 5 βάλλειν (δὲ) οὐκ εἴων αὐτάς πόρρωθεν γὰρ κατάδηλος 2 βάλλουσα γυνή. [ποιούντες δὲ ταθτα αὐτομόλους ἐφύλασσον 6 μη διαγγελθή.] έαν δε θέλης (τους) έπὶ τῷ τείγει περι-

<sup>1.</sup> πάλιν ἀπίωσι Ο: πασιν ἀπασι  $M \parallel 2$ . παρὰ δὲ τὰ . . . . 4. διαφθείρωσι inclusi  $\parallel 3$ . οἱ ὑπάρχοντες ἀνθρωποι ex Iul, Afr. LVII H: ὑπαρχόντων ἀνθρώπων  $M \parallel 6$ . τῶν μὲν ante τεθνηκότων inseruit H  $\parallel 9$ . Lacunam esse uidit Casaubonus; ἐπέστησε proposuit idem , κατέστησε H  $\mid$  δυναμένων τοἰς οἰκέταις Τ: δυναμένονς οἰκέτας  $M \parallel 10$ . συνώκισεν  $M \parallel 12$ . αὐτούς H: ὰν M (δὴ Sauppius)  $\mid$  Post πολεμιωτάτους inserui τε  $\parallel 13$ . πιστοτάτους Τ: πιστοτέρους  $M \mid$  Σινωπεῖς M (Σινωπῆς malit H)  $\parallel 14$ . καὶ inclusit Schaeferus Philol. XXXI 185  $\parallel$  15. τὰς ἐπιεικεστάτας μεταμορφώσαντες H: τὰ ἐπιεικέστατα σώματα μορφώσαντες  $M \parallel$  16. αὰ ἐπιεικέστατα Τά ἐπιεικέστατα Παραφώσαντες  $M \parallel$  16. αὰ ἐπιεικέστατα Μαραφώσαντες  $M \parallel$  16. αὰ ἀνδρας ὡς μάλιστα H: καὶ ὁπλίσαντες ὡς ἀνδρας ὡς μάλιστα H: καὶ ὁπλίσαντες ὡς ἐς ἀνδρας μάλιστα Η: λαὶ ὁπλίσαντες ὡς ἀνδρας μάλιστα Η Επικούντες – 22. διαγγελθῆ inclusi. Cf. ad XXIII 6 et 1.  $\mid$  τοὺς add. H

l

; 5

14

. 31

όδους πλείους φαίνεσθαι, χοὴ περιιέναι ἐπὶ δύο, ἔχοντας τὰ δόρατα τὸν ⟨μὲν⟩ ἕνα στίχον ἐπὶ τῷ ἀριστερῷ ἄμῳ, τὸν δὲ ἔτερον ἐπὶ τῷ δεξιῷ καὶ οῦτω φανοῦνται εἰς τέσσαρας. [ἐὰν δὲ ἐπὶ τριῶν περιίωσι, τὸν 7 μὲν πρῶτον ἄνδρα ἐπὶ τῷ δεξιῷ ὑμῳ ἔχειν τὸ δόρυ, τὸν δὲ ἔτερον ἐπὶ τῷ ἀριστερῷ καὶ τὸν ἄλλον κατὰ ταὐτά καὶ οῦτω φανοῦνται εἰς δύο.]

Περλ δὲ τροφῆς ἀσίτου καλ ὧν σπάνις ἐν πο- 8 λιορκία καλ ὑδάτων ὡς δεῖ πότιμα ποιεῖν, ἐν τῆ 10 Παρασκευαστικῆ βίβλω δεδήλωται. ἐπελ δὲ ταῦθ' ἡμῖν εἰρηται, περλ ναυτικῆς τάξεως δίειμι.

Ναυτικοῦ δὲ στρατεύματος δύο είσὶ στόλοι . . . .

2. μεν post τον addidit H || 4. ἐὰν δὲ — 7. εἰς δύο inclusi | ἐπὶ τριῶν Hertlinus: τρια Μ | περιίωσι cod. Cas.: περιῶσι Μ || 7. εἰς δύο ex Iul. Afr. LVIII ego: εἰς δύο Μ || 6. τὸν ἄλλον scripsi (,,reliquum h. e. tertium cf. Plat. legg. 833 Β: πρῶτος — εύτερος — πέμπτος — τὸν δὲ ἄλλον): οἱ ἄλλοι Μ. Quid uoluerit interpolator, exposui Prolegom. p. 7. (Totum locum, qui dummodo interpolatori tribuatur, paucis exceptis sanus est, emendare uolebat H sic: ἐὰν δὲ ἐπὶ τριῶν περιίωσι, τὸν μὲν πρῶτον (sc. στίχον) ἐπὶ τῷ ἄκριν τὸ δόρυ, τὸν δὲ ἔτερον ἐπὶ τῷ ἀριστερῷ (τὸν δὲ τρίτον ἐπὶ τῷ δεξιῷ) καὶ οῦτω φανοῦνται εἰς ἔξ.) In M in fine legitur Λίνείου πολιογητικὰ ἢ Λίλιανοῦ

In M in fine legitur Alvelov πολιοφπητικά ή Alliavoš καθώς ή ἀρχή.

## INDEX NOMINUM.

'Αβδηρίται XV 8—9.
'Αβυδηνός XXVIII 6.
'Αθηνά XXIV 2.
'Αθηναίοι IV 8. XI 13.
'Αθηναίος XI 13.
'Αθηνόδωρος "Ιμβριος XXIV 10—14.
Αϊγινα XX 4.
Αινείας XXXI 18.
'Αιούρματα XXXVIII 5.
"Αμασις XXXVII 6.
'Απολλωνιάται οἱ ἐν τῷ Πόντῷ XX 4.
'Αργεῖοι XVII 2.

"Λογος ΧΙ 7.
"Λογος ΧΙ 7.
"Λογος ΧΧΙV 2.
"Λοισταγόρας ΧΧΧΙΙ 28—29.
"Λοκαδικός ΧΧΥΙΙ 1.
"Λοτάβαζος ΧΧΧΙΙ 25—27.
"Λοτεμις 'Αγροτέρα ΧΧΙV 15.
"Λοτυάναξ τύραννος Λαμψάκου ΧΧΧΙ 33.
"Λχαΐα ΧΥΙΙΙ 8.
Βαρκαΐοι ΧΥΙΙ4, ΧΧΧΥΙΙ6—7.

Βαρκαΐοι XVI 14, XXXVII 6-7, Βόσπορος V 2.

Γλοῦς βασιλέως ναύαρχος ΧΧΧ 83.

Δαταμάς XL 4.

Διονύσια XVII 5. Διονύσιος Χ 21. XL 2. Διονύσιος καλός XXXI 31. Διόνυσος XVII 5. Διόγιοροι XXIV 2. 13.

Έλενσίς ΙV 8.

"Ελληνες procem.4. [XXIV 17.]

Έλλησποντος XXVIII 6.

Έννάλιος XXIV 2.

Έρέτρια ΙV 1.

Έρμης Δόλιος XXIV 15.

Εὐρανος ΙV 1.

Εὐδαμίδας XXVII 7.

"Εφεσος XXXI 6.

Ζεύς Σώτης ΧΧΙΥ 16.

"Ηλιος ΧΧΙV 15.
"Ηπειφος ΧΧΧΙ 32.
'Ηφαιέων πόλις ΧVIII 8.
'Ηφάκλεια ή έν τῷ Πόντῷ ΧΙ 10.
'Ηφακλείδας ἡνέτῷ ΧΧΧΙ 31.
'Ηφακλεόται οἱ ἐν τῷ Πόντῷ ΧΙΙ 5.
'Ηφακλής ΧΧΙV 15.

Θεσσαλός ΧΧΧΙ 32. Θῆβαι ΧΧΙV 18. ΧΧΧΙ 34. Θηβαὶοι ΙΙ 2. 3—6. Θράκη ΧΧVΙΙ 7.

"Ιλιον ΧΧΙV 3-14. [ΧΧΧΙ24.]
"Ιμβριος ΧΧΙV 10.
' Ιμέρα Χ 22.
' Ιστιαΐος ΧΧΧΙ 28.
' Ισμάδης ὁ ἀβνδηνός ΧΧVΙΙΙ 6.
' Ισμαστης ΧΧΙV 16.
' Ισνία ΧΥΙΙΙ 13.

Καδμεία XXIV 18. XXXI 34. Κλαζομεναί XXVIII 5. Κλαζομένιος XXVIII 5. Κόρκυφα XI 13. Κορκυφαΐοι XI 14. Κυζικηνοί XII 3. Κυρηναίοι XVI 14.

Λακεδαιμόνιοι ΙΙ 2. Λακεδαίμων ΧΙ 11. Λάκωνες ΧΧVII 7. Λάμψακος ΧΧΧΙ 33. Αεπτίνης ἀδελφὸς Διονυσίου X 21.
Αέσβος ΧΧΧΙ 34.
Λεύκων ὁ Βοσπόρου τύραννος V 2.
[Λοκρόδες ΧΧΧΙ 24.]
[Λοκροί ibid.]
Μέγαρα IV 8-11.
Μεγαρεές IV 11.
Μίλητος ΧΧΧΙ 29.
Μυτιλήνη ΧΧΧΙ 34.
Νικοκλῆς ΧΧΙΙ 20.
Παλλάς ΧΧΙΙ 2.

Παρασκευαστική βίβλος [VII 4.] VIII 5. XL 8. έν τῷ Παρασκευαστικῷ ΧΧΙ 1. Παριανοί XXVIII 6-7. Πάριον ΧΧΥΙΙΙ 6. Πεισίστρατος ΙΥ 8-11. Πελοποννήσιος XXVII 1. Πλαταιείς ΙΙ 3. Πόντος ΧΙ 10. ΧΠ 5, ΧΧ 4. Ποριστική βίβλος ΧΙΥ 2. Ποσειδών ΧΧΙΥ 16. Ποτίδαια XXXI 25-27. Ποτιδαιάτης άνής ΧΧΧΙ 27. Πύθων δ Κλαζομένιος ΧΧΥΙΙΙ 5. ['Pódiog XVIII 13.] Σελήνη ΧΧΙV 15. Σιπυώνιοι ΧΧΙΧ 12.  $oldsymbol{\Sigma}$ ινωπεὶς  ${
m XL}$  4. Στοατοπεδευτική βίβλος ΧΧΙ 2. Συρακόσιοι Χ 21. Τέως XVIII 13—19.] [Τήμενος `Ρόδιος XVIII 13-19.] Τιμόξενος ΧΧΧΙ 25. Τοιβαλλοί XV 8-9. Τυνδαρίδαι ΧΧΙΥ 2. 13.

Χαληηδόνιοι ΧΙΙ 3. Χαληίδεζε IV 3. Χαληίδε δεν Εύρίπω IV 1. Χάρης 'Αθηναΐος ΧΙ 13. Χαρίδημος Ωρείτης ΧΧΙV 3-14. Χίοι ΧVII 5. Χίος ΧΙ 3-6.

**Άρείτης ΧΧΙ**V 3.

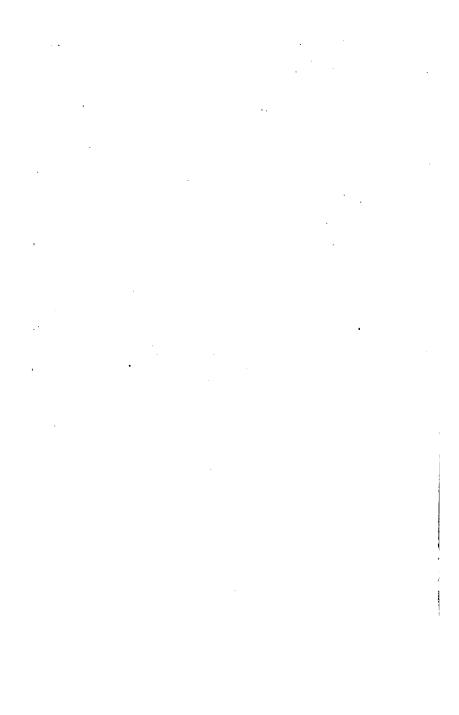

I

, 1

